

BIBLIOTECA NAZ. VIttorio Emanuele III

XXVI

B

5,2



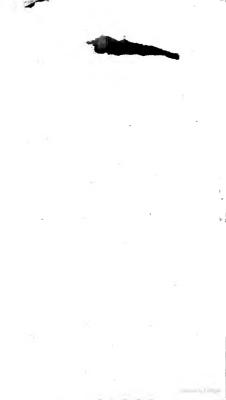







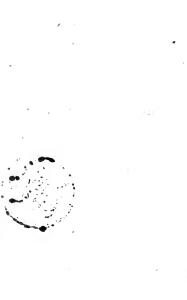

# POLITICI,

O VERO LA

POLITICA

che vsano in questi tempi, i

PRENCIPI, E REPVBLICHE

Per conservare i loro
STATI, E SIGNORIE.

Il sutto raccolto, d'alcune conferenze bauute, trà vn' Ambasciatore d'una Republica, és un Ministro di Stato d'un

Prencipe.

PRIMA PARTE



GENEURA, Appresso Pietro Choye

M. DC. LXVI.





## 

All' Illustrissimi & Eccellentissimi Signori, Padroni sempre Colendissimi,

## LI SIGNORI

## ADVOYER,

## CONSIGLIERI,

E SENATORI,

Del Potentissimo Senato dell' Inclita Republica di Berna.



E DICO all' Escellenze vofire Illustrissime, Potentissimi Senatori, la politica de' Prencipi,e Republiche del secolo presente. Non sarei stato si te-

merario di comparir nella presenza di Soprani si grandi (benche prostrato con presinda humilia) se il dono, non hauesse hauns seco,qualche cosa d'estra ordinario. La materia è stata generata nel seno d'alcune conferenze politiche, di due Ministri de' Principali politici dell' Italia, er appronata nella sua infantia, prima di veder la luce delle stampe d'alcuni politici de' principali dell' Europa Che però l'effro, dedico, dono, e confagro, all' Eccellenze vostre Illustrissime, che sono l'Idea della perfetta politica, del presente secolo. Non potrebbe questa Politica, Inuincibili Senatori, riceuere maggior gloria, quanto che di prostrarsi rinerente, alla presenza d'un Senato, il quale ha dato per tanti e tanti secoli segeni così esperit negli affari Politici, che le prime (orone dell' V'nuerfo, si sono vedute obligate, di rin ettere nelle lor mari,i negotii più importanti da'quali dipendena il riposo comune della Christianità Potrei qui apportare per mag gior testimonio, un cumulo sinistirato d'esempi, se una semplice lettera d'un momento, se ssi capace di ricènere lunghi panegerici di seccli. L'Historie ne son piere, e non v'e Historico che non Sappia, che tutto quello, che l'inuitto Senato di Berna, ha intrapreso di trattare, per lo bene fic.o uninersale e particolare, sia rinseito così pro-

prospero per l'Vninersale, e per lo particolare, che dal particolare e dall' Universale, n'hà riceunto publici applausi, e glorie. qualche particolarità maggiore, se non temessi di perdermi nell'infinito, e di portar rosfore, alla modestia dell' Eccellenze vostre ILLUSTRISSIME. Non potro tacere però l'opinione comune del Mondo, la qual'è che l'Eccellenze vostre, amidano nel peuo la firtezza, nell'animo la generofuà, nel cuore la clemenza, nel braccio il valore, nella mano la liberalità, nella fronte la Maestà, e nel sembiante l'affabilià, onde non è marauiglia se ad un Senato, composto di tali Senatori, si dail titolo. di Potente, diglorioso, e d'inuincibile. Sono melti anti, generosissimi Padri, che ho hauuto l'intentione di publicare al Mondo nel frontespicio di qualche compositione, l'attestato, del mio humile va fallaggio, verso l'Eccellenze vostre ILLVST RISSI-ME, ma conoscendo la penertà del mio essere, non hò ardito passare si oltre, sapendo benissimo,che a' soli Giganti,non a piccioli Pimeise permesso di stender la mano per toccare il Cielo. Comparisco volentieri al presente perche hauendo inteso da più di cento publici

Ministri, di Prencipi, e di Republiche, chiamar l'Eccellenze vostre, i primi Huomini di Stato , ho flimato bene d'offrirli,con tutta l'humiltà del cuore, questi trattati Politici. La Politica secondo il parer di molsi, è aguisa del parto dell' Orso, del quale dicono, che generato nel ventre, non ha forma alcuna, se l'Orsa madre, non gli la dà con la lingua. Ogni raggione vuole, che io dedichi all' Eccellenze vostre questi parti di Politica, come quelli che tengono gli Orsi, che sono il vero geroglifico della loro potenza. La Politica per non esfer lacerata, hà bisoquo in questi tempi d'effer protetta dagli Orsi, e però agli Orsi più potenti dell' Vninerso, prostrato rinerente racomando la presente opera, ch'e un fascio di Politica, menere io mi dechiaro. Dell' Eccellenze vostra Illustris.

Humilis. & vbbidientis. Semirore, e Schiauo

GREGORIO LETI.

## DIALOGO

## Tra l'Auttore, e Lettore.



Vesti tuoi discorsi Politici, m' hanno posto in bisbiglio tutto il Ceruello. Emi marauiglio, come tuti sei

fidato in vn Secolo fimile a scriuer d'vna tale Politica, che si può dire cattiua, per

la stessa raggione ch'è buona?

Aut. So quel che tu vuoi dire Lettore, e t'intendo senza passare più oltre. Ma non hai raggione di biasimarmi, per hauere intrapreso vn'impresa si grande, ne d'applicare a me, quello che non è stato mai mio. Chi vuol cercar l'origine d'vn Fiume, bisogna voltar strada, e caminare contro acqua, sino a tanto che se gli appresenta la sorsa. Io non so chi merita maggior lode, o biasimo, se quello che da fine ad vna vir-

ru, o ad vn vitio, o colui che l'inuenta. Ti lascio il pensiero di dar la sentenza a tuo modo, dechiarandoti in tanto. che in questa Politica, io ho dato fine, a ciò che gli altri diedero principio. L'elsermi ritrouato presente nelle Conferenze di questi due Ministri, che formano la Politica discorrendo insieme, èstato il vero sogetto, che diede il sogetto alla mia penna. Tutto quello che vsciua dalle lor bocche, io lo scriueuo nel cuore, con la speranza di trafportarlo doppo, dal cuore alla mano, e dalla mano alla stampa, per arricchire il Mondo d'un tesoro si nicessario. Ma ti confesso volontariamente il mio peccato, perche a dire il vero, molte cole io aggiungo, alle quali mai pensarono i Ministri, e molte ne dissero i Ministri, che non poterono ritenersi dalla memoria.

LET. Doueui doppo fatta la raccolta

mostrarla a' medesimi Ministri?

Av T. Io potrei dirti di sì, che l'hò fatto, ma non voglio dialo, perche non è vero. Loro si son diussi l'vno dall'altro, ed io mi son separato da loro. Ma però il

Manu-

TRA L'AVITORE, E LETTORE. Manuscritto prima di darsi alle stampe fu veduto da sogetti espertissimi nella Politica, eti dirò come. Il libraro al quale io offersi il Manuscritto, (vaglia il vero che occorre nascondere l'vso comune) con la domanda di qualche numero di copie per ricompensa delle mie fatiche, e con la conditione di stampar tutto sopra buona carta, non trouò bene d'impegnassi ad vua spesa non mediocre, fenza effer sicuro dell'opra. Che però mi richiese di lasciarli detto Manuscritto, prima di darnii alcuna parola, la qualcosa io feci volentieri, ed egli procurò col mezo de'iuoi amici di farlo vedere a persone intendenti di tal mestiere. Fù dunque mostrato ad vn Segretario di Stato, d'vno de maggiori Prencipi dell' Italia, il quale doppo hauer letto la maggior parte del manuscritto, diede in risposta a chi li domandò il suo parere le formate parole, l'Auttore di questa opera , bisogna che sia o un gran Ministro di-Stato, o un gran Cemonio, o un grand' Angelo. ad ogni modo io non fono ne Angelo, nè Demonio, nè Ministro di Stoto. Doppo questo su fatto vedere ad vn' Ambasciatore Italiano, che risiede al presente a Pariggi, il quale non si tosto lesse a colui che li domandaua il suo parere, ecco la vn' Opera angelica per li Prencipi, e per le Republiche, ma diabolica per li Eclesastici. Oltre a questi fu fatto vedere ad vn' Academico in Torino, il Dialogo primo, secondo, quinto, settimo, e decimo, della prima patte, dando in risposta, che la materia era la più bella che haueua leuto in sua vita, ma che lo sille nongli piaceua nulla.

LET. Ma questinon sapeuano che tu

folli l'Auttore?

AVT. Non credo.

LET. Eperche questo Academico biasimana lo stile?

AVT. Perch'egli è costumato di scriuere con vno stile particolare, che appena lo possono intendere i più dotti, & io al contrario scriuo con vno stile tanto comune, che non habbino difficoltà d'intenderlo i più ignoranti.

LET, Credo bene che l'opera, sia per riuscire

TRA L'AVTTORE, E LETTORE. rinfeire di non poca sodisfactione a'curiosi, e di giouamento a' Politici. Ma però dubito che questo libro non sia per portatti qualche pregiudicio, perche tocca la conscienza di molti, e particolarmente de' Prencipi, quali non regliano esservicia de da lourano.

vogliono effertoccati che da lontano.

Av T. lo per dire il vero son risoluto di scriuere quello ch'è & arriui quello che vuole. Che miseria è questa del Mondo. Si rimprouerano gli homici di, gli adulteri, e le bestemie d'vn Dauide, Rèe Santo, con ogni libertà, e che non si possa rimprouerare il vitio d'vn Prenci, e cattino ; quando pur vi ne fossi. Non sai tu lettore, che i Predicatori rimprouerano le colpe di Dauide per far maggiormente risplendete la sua santità. Il bianco in tanto lampeggia come bian o, in quanto ch'è contraposto al nero, ch'è l'opposito del bianco. E vero che nella prima patte di questa opera, si troua qualche parola che par dura da digerire, ma t'assicuro che ciò non è altro che vaa virtà per quelli di di cui si parla, mentre nella seconda parte si sa l'esplicatione di tutto. Che però tiprego Lettore di non riceuere alcuna cattiua impressione di ciò che tu leggi nella prima patte, sia del Gran Duca, sia di Genoa, sia di Modona, sia di Lucca, sia d'altro Prencipe, o Republica, ma ricorrere subito nella seconda, doue si parla degli stessi Prencipi in patticolare, e ritrouerai l'esplicatione di tutto, e della quale son sicuro, che resterai sodisfatto.

LET. Questi giorni passari scontrai vn cetto Signor Marchese di Lucca, il quale biasimata molto i tuoi scritti, non so se tu l'hai veduto?

Av T. Lo conosco benissimo di vista, eso ch'egli èvno de'Cittadini buoni di Lucca, la qual Casa, tiene il luogo tra la Famiglie più considerabili.

LET. Equal'è la sua Casa?

Av T. Manzi, molto stimata da' Lucchesi, Ben'è vero che se ne troua vn gran numero, che l'vguagliano, e molte che la superano.

LET. E che cosa pretendeua egli di

fare?

AYT ....

TRA L'AVITORE, E LETTORE?

AVT. Non sò qual fossi il suo pensiere: So bene, che per hauer voluto parlare contro i miei scritti, il rese tanto curiosi, che il libraro in vn mese, ne vendepiù di cento copie, e pure era stato tre mesi, senza venderne vna sola.

LET. Veramente è vua cattiua politica di vendicarsi dell'ingiurie che si riceuono da voi altri Scrittori. Questo è vu rendere le vostre opere più curiose.

vn rendere le vostre opere più curiose.

Av T. Tu parli con buona prudenza,
e politica amieo lettore. Gli Scrittori
con le persecutioni, possono guadagnat
molto, e perder poco. Se i Barbarini
non hauestero perseguitato sino alla
morte a Ferrante Pallauicino, le sue
opere prohibite non sarebbono state ristampate ottanta sei voste sino al presente, e sempre in gran numero.

LET. Questo Signor Manzi però andaua dicendo per tutto, che tu haueui offeso tutti i Prencipi Italiani, ne' Dialoghi Historici, e particolarmente Lucca, e Genoa, anzi alcuni sentendolo parlare, lo credeuano Commissario generale.

dell'Italia.

#### DIALOGO

AVT. Lettore io mi son dechiarato in quei D.aloghi, ed ho protestato di non hauer scritto co'a, che non l'habbi trouato in buoni Auttori, onde se loro hanno mancato io ho mancato conloro. Mi dispiacque però, quando mi venne tiferito, che questo Signore, si lamentaua di ciò che io haucuo scritto di Lucca, e tanto più, quanto che la mia intentione è stata di sernir questa Republica, e per lo merito suo proprio, e per lo rispetto che porto all' Illustrissimo Signor Nicolò Santini , Gentil'huomo Lucchese, e de'principali, anzi principalissimi di quella Città. Et anco per la consideratione de Signori Francesco Turretini Teologo de'più celebri di questo Secolo, e Bartolomeo Micheli, gentil' huomo ornato di qualità degne, da esser conuersate, ambidue di Natione Lucchese, e mici patticolari Padroni. Che però il Signor Manzi, non haueua raggione di lamentarsi della mia penna, senza prima saper l'auiso del suo Senato,nè apparteneua a lui a far come particolare, ynalamentatione publica.

LET.

TRAL'AVTTORE, E LETTORE.

LET. Mi pare però che strepitaua

molto più, per quello che riguardaua a Genoa?

AVT. Da questo tu puoi argomentare, ch'egli parlaua perche i miei nemici lo faceuano parlare. Et in fatti che cosa haueua egli a fare con Genoa? Mancano forse a questa Republica sogetti capaci di pigliar la sua disesa? che cosa, a pigliar la protectione di qualche particolare di Genoa?

Let. Egli pigliaua la parte del Publico, come quello che pareua offeso?

Aut. Il Publico, chi dice questo s'inganna, anzi se fossi chiamato nella preienza di qualsi sia Tribunale sopremo,
li mostrarei in mosti libri, e di buoni
Auttori, le stesse parole che riguardano
al particolare di Genoa, e che si trouano ne'miei Dialoghi Historici. Ben'è
vero che io non so l'intentione di questi
Auttori, a chi sosse di Geroa, o de' Particolari,
so bene che la mia non ha mai pensato
ad offendere quel Publico.

#### DIATOGO

LET. E che vuoi tu dunque dire, con quelle patole, loro non sono Nobili, son Mercanii. & in vn'altro luogo doue pationi degli Hebrei, sono due nationi che tralassiato il banessimo, possono mettere il reso in comune.

AVT. Bisogna legger tutto, chi vuol saper tutto. Hai tu tetto nella pag. 1622 degli stessi Dialoghi Historici, quello che dico del Publico di Genoa.

LET. Sì, anzi mi ricordo le proprie parole, ed eccole appunto quel Publico che quasi pouero si mostra in tutte l'attioni generoso.

AVT. Herbene dunque, ti prego di contemplar quelle parole, in tutte l'attioni, perche questo racchiude molto, ed è legno che la mia intentione, riguarda solo all'honore del Senato, che io comprendo sotto questo nome di Publico. E benche pare che io biasimi i Genoesi, in alcune attioni, ciò s'intende d'alcuni particolari, che pure si trouano tra Genoesi volgati. Vn Predicato se ossende il Senato, quando nella presenza di tutti i Senatori, e d'vna numero con con controla del senatori, e d'vna numero con con controla del senatori.

TRA L'AVITORE, E LETTORE rola vdienza, grida ad alta voce. Ab iniqui, ab vendicatiui ab maligni? Certo no perche egli intende esagerar contro quei tali, che sono imbrattati di tal macchia. Così io, se parlo de'Genoeli, non intendo parlar del Senato, che è tutto composto di Nobili, ma di alcuni Genocsi volgari, che non son Nobili. Nè so come possono esplicar la mia intentione in altra maniera, per che nello stesso libro in diuersi luoghi doue parlo de'Genochi io dico , questo appartiene à soli Nobili, il Senato vi manda Gouernatori Nobili, Insegne parte Nobili, e parte del Popolo, vi sono quaranta Capitani Nobili. Hor questo sarebbe vn mentire me stesso se quelle parole, loro non sono Nobili; ma Mercanti, s'intendessero, per tutto il comune di Genoa, come può star questo loro non son Nobilie doppo parlar di Nobili? Così le parlando degli Hebrei, dico, che tralasciato il battesimo possono mettere il resto in comune, ciò s'intende d'alcuni vili del volgo, quali mangiano, giuocano conuersano, e scialacquano insieme con gli, Hebrei. Oltre che il battesimo non si può tralasciare, e chi lo tralascia merita di conuersar con le bestie, non che con gli Hebrei, si che in questo non offendo nissuno, e particolarmente quel Senato, dalla cui benignità ho riceuuto vna particolare protetione in Genoa.

LET.Oh bene questo basta per sodis-

fare al fignor Manzi?

AVT. Al Signor Manzi. Non ti metter questo in testa Lettore. Io son farto. d'vna natura, che con il buono, mi piego a tutto quel che si vuole, ma con il cattiuo diuengo peggio, onde chi vuol guadagnar con me, che non mi yenghi con le minaccie, perche son risoluto di motir Mattire della mia opinione, & al contrario mi contenterò d'effer martiredell'opinione di quelli che mi parlano con il buono.

LET. Li Prencipinon sogliono trattar gli Scrittori, con tanta ruuidezza come fanno alcuni volgari,o fiano del Volgo, & èfacile di conoscere li più ignoranti d'vna Città, mentre loro son quelli, che perseguitano il più gli Scrittori. Ma dimmi co-

TRA L'AVITORE, E LETTORE. mi come hai tu fatto, per metterti in credito appo gli Stampatori, già che so, che loro si disputano insieme gli vni, con gli altri, per hauere i tuoi Manuscritti?

Avī. Il capriccio d'alcuni, che m'hanno voluto per loro nemico, ha reso il mio
nome immortale con gli Stampatori,
mentre questi mi credono maggiore di
quello che sono, vedendomi odiato d'alcuni che dourebbono amarmi. Ogni vno
fa che la verità è la più perseguitata nel
Mondo, ond'è che il Mondo stima maggiori, e più veri, quegli Scrittori che sonoi più odiati dagli huomini.

LET.E che hai tu dunque nemici?

Av T. N'hò tanti, che non saprei nomarli-Ma per dire il vero poco mi cuto, perche i più Nobili, i più ciusil; i più virtuosi, & i più Galant' huomini son mieiamici, anzi quelli che amano il più la verità sono i miei Protettori. E tanto mi basta.

LET. Veramente io l'ho ancora osserpato, & in fatti i tuoi nemici son tali che non val la spesa a parlare di loro. Ma temo che con questo libro, non se ne solleuino degli altri perche son sicuro, che ogni vno trouerà il suo ritratto di dentro.

Avt. Lo credo ancora io, e di questo me ne gloriarò non poco, per poter distinguere i buoni, da cattiui.

LET. Che vuoisu dire con questo.

AVT. Voglio dire, che i più buoni, piglieranno il loro ritratto dal bene, ed i più cattiui dal cattino, onde quelli che troueranno a dire in questo mio libro, eredili cattiui, e quelli che lo troueranno buono credili buoni. lo seriuo politica di Politici, e per li Politici, onde non dubito, che gli Eclesiastici Politici, non siano per ritrouarlo buono.

LET. Sì; ma Roma lo (ospenderà)

AVT. Non sarà altro che il meglio, perche lo renderà tanto più curioso. Ma per me, non so quello che potrebbe dir Roma mentre quì si troua il bene, ed il male, tanto per gli Eclesiastici, che per li Secolari.

LET. Se vi fosse il male de'prencipi, ed il bene degli Eclesiastici, gli Eclesiastici lo benedirebbono, ma perche v'è il beneTRA L'AVTIORE, E LETTORE. il bene de Prencipi, ed il male degli Eclefiastici gli Eclesiastici lo maleditanno.

Av T. Pure che i Prencipi lo benedichino non mi curo del resto. E però se il Pontesice, e Cardinali, legeranno questa opera, come Prencipi, son sicuro che la benediranno come Prencipi.

Let. E chi ti difenderà dalla perfecutione di quelli che fi stimaranno ostessa Puoi preparatti, mentre non si trouerà Cittadino di Republica, non Ministro di Prencipe, anzi non Prencipe, non Republica, che non riccui qualche puntura

di quelto tuo libro.

Av T. Tu douresti lettore sapere l'ordine della Natura, la quale accompagna l'amaro, col dolce, e le Rose cen le spine, e quel che più importa, che sempre l'amaro precede al dolce, e le spine alle Rose. Ogni vno sache nel Giardino, risplende più la Rosa, che la spina, e che molto più della spina, diletta la Rosa. Inuita la Rosa alla mano ed alla stessa mano minaccia la Spina, con tutto ciò la mano più delicata bene spesso, non teme la puntura di più spine, per poter

gioire d'vna sola Rosa. Questo libro è vn cespuglio di Politica, composto di Rose, e di spine, che però prostrato riuerente a' picdi delle Corone, de Prencipi, e delle Republiche, ed inchinato alla presenza degli Eclesiastici, de' Ministri di Stato, di consiglieri, di Giudici, e di tutti quelli che hanno maneggiato, che maneggiano, e che sono in istato, di poter maneggiare affati pupublici, anzi ditutti Sudditi, e Cittadini di Prencipi, e di Republiche, li supplico con prosonda humiltà, di raccogliere le Rose, in modo che le spine
non li punghino.

Let. Si tratta di Politica, e però puoi afficurarti che ciascuno lo leggerà con politica, e con politica giudecherà

della tua penna.

Avr. Non sono sei Mesi, che vn certo Italiano si lamentana, in non so che compagnia, stimando ossela la sua Città, dalla mia penna, anzi pretendeua di ricorre in giustitia. In tanto ch'egli parlaua contro di me, a caso s'abbattè incontrassi l'Signor'Andrea Pictet, chesi

TRA L'AVTORE, E LETTORE. può dire, la gloria della sua Republica, mentre non è inferiore a'principali 'Senatori, che maneggiano in questi tempi affari publici nell'Europa, escendo egli gran Politico, gran virtuolo, e grand' Huomo da bene. Questo stimolato a dire, il suo parere, al mio auuersario, così gli diffe, Signore quello ch'è scritto, è scritto, se voi ricorrete in Giustitia, vi sarà fatta buona giustitia secondo le leggi, ma questo non fara aliro, che sdegnare maggiormente l'Auttore ,e rendere più curioso il libro, meglio è dunque, di procurar con il buono, di guadagnare l'Autore, per obligarlo, a radolcire in qualche altro rancontro l'amaro. Così io farei, ella può far come vuole.

Let. I buoni libri son' a guisa dell' Ape, la quale porta seco, il miele, e l'aculco. Hò errato, e voleuo dire, che gli Auttori, son come l'Api, perche loto danno il miele, a chi desidera il miele, e l'aculeo, a chi desidera l'aculeo, col

disprezzo del miele.

Av T. Già che tu sei tanto discreto, e prudente nel giudicar le cose, come deb-

#### DIALOGO

bono esser giudicate, non voglio dirti altro, se non che pregatti di compatir gli errori della stampa, e di credermi tuo seruitore, sino a tanto che procurero di sodisfarti con la compositione di qualche altra operetta, non meno profitteuole, che curiola.

Let. Si ti prego, ma non prima che io habbi finito di rilegere ancora questa stessa opera. Viui sano ancortà, e guardati bene da uoi nemici.



**ALEMAKAMAMINETAN** URUKUKUKUKUKAN

## ARGOMENTI

Delle materie che fi trattano, ne'. Dialoghi della Prima parte.

DIALOGO PRIMO.

Nel quale si discorre della qualità della politica de Prencipi, e delle Republiche, e com' è più disficile d'esercitarla ne tempi presenti, che negli antichi.

DIALOGO SECONDO.

Nel quale si discorre de Priuasi, o siano Fauoriti, e s'è bene, o male che i Prencipi ne tenghino.

† †

#### DIALOGO TERZO.

Doue si discorre dell' inclinatione, degli Italiani,verso la libertà deste Republiche, e s'è meglio d'esser Suddito d'un Prencipe, o d'una Republica.

## DIALOGO QUARTO.

Nel quale si discorre, s'è bene che à Prencipi, e Republiche, permettino ad ogni uno la libertà di parlare, di cose di politica, e di materie di Stato.

## DIALOGO QVINTO.

Nel quale si discorre di che qualità di persone, non vogliono esser serviti i Prencipi Italiani , per lo gouerno de loro Stati.

D14-

## DIALOGO SESTO.

Nel quale si discorre delle cause; e raggioni che muouono i Prencipi, e Republiche Italiane, a dichiararsi hora neutrali,hora Francesi, ed hora Spagnoli.

## DIALOGO SETTIMO.

Nel quale si tratsa della natura, qualità,ed essere d'alcuni Giudici, che ministrano al presente la giustitia criminale,e ciuile.

## DIALOGO OTTAVO.

Doue si discorre delle Republiche, che non possono conservarsi, senxa leuare l'occasione digli scandali piccioli, e le persone scandaluse.

#### DIALOGO NONO.

Nel quale si tratta del male che portano alle Republiche, le Famiglie troppo potenti, e come si fugge questo dagli Italiani.

DIALOGO DECIMO.

Done si tratta de' Premij, e rimuneratione de' Prencipi, e Republiche.





# INDICE

Delle cose più notabili.

More dell' Huomo verso se stesso. 215 Ambasciator di Francia s'incontra in un cattino rancontro inVenetia. Ambitione auuelena le Republiche. Amicitie preuagliono alla Giustitia. Andrea Dorianon vuol' effer Principe della 757.760 Patria. Aristocratia non debbe cercar Popoli esperti. 212. Si lodano i Cittadini che vi nasceno. 313 Arte di Politici non val nulla, se Dio non l'accompagna. Astrologi non debbono .credersi da Perncipi. 521.perche li tengono Afforditi d'Vrbino trattano un Problema politico. 735 Attione de' Principi non debbono misurarsi **†**†

| s proua il contrario. 249. Bi og       | na eller |
|----------------------------------------|----------|
| criuellate dalle Repuliche.            | 244      |
| Auaritia de' Ministri di Stato.        | 388      |
| Si biasima.                            | 390      |
| Anaritia de Prencipi fa anari i sudd   | iti. 391 |
| Auidità di quelli che seruono i Prenci |          |
| po grande.                             | 838      |
| Auuocati tormentano le facoltà.        | 536      |
| Auttorità in mano de' Ricchi pericoloj |          |
| 7                                      | .,.      |
| В.                                     |          |
| Barbarini. 843. Discacciano di Rom     | a Fer-   |
| rante Pallauicino.                     | 883      |
| Bestemie che costumano dare i Tu       | rchi a   |
| Christiani.                            | 537      |
| Branacci castigati in Venetia.         | 682      |
| Bruto fa morire i propri figliuoli,    | e per-   |
| che.                                   | 195      |
| 0                                      | ,        |
| l                                      |          |
| aduta dell' Angelo differente di       | quella   |
| dell' Huomo.                           | 133      |
| ardinal di Richelieu amico di Lei      | terati.  |
| 886                                    |          |
| aso successo al Duca d'Ossuna.         | 284      |
|                                        | Cafo     |
|                                        |          |
|                                        |          |

INDICE DELLE

dalle lingue del volgo.

COSE

242. 246. 247

| PIÙ NOTABILI.                     |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Caso successo in Venetia.         | 306           |
| Capitano che si dice creditore    | del Duca di   |
| Modona.                           | 870           |
| Castellani di Venetia.            | 721           |
| Canalli di Bronzo in Venetia      | figura della  |
| libertà.                          | . 317         |
| Catone:                           | 62.63.612     |
| Cerimonie tra due Ministri di     | State. 10.II  |
| Christo volle hauere i suoi I     | Fauoriti nel  |
|                                   | 66.107.108    |
| Cicerone introduce le sensalie:   | 226           |
| Cittadinanza delle Republiche     | perche cat-   |
| tina. 206. Non si debbe co        | ncedere così  |
| facilmente:                       | 233,234       |
| Cittadini delle Republiche got    |               |
| mente il loro. 203. Sono org      |               |
| Come ricenerli. 230. 231.         | lebbono effer |
| biasimati quanto contrattan       |               |
| fliers.                           | 304           |
| Cittadini dell' Aristocratia feli |               |
| proue.                            | 314           |
| Comandamento di non giurare       |               |
| COMMINICALISM OF 1'01 STREET      | ob include or |

Dio in vano. 247. Ŝi fa l'applicatione: 348 Confessori de' Prencipi vogliono fare i Priunti. 160

† † · 4 ·

| INDICE DELLE COSE                              |
|------------------------------------------------|
| Confidenza in Dio, come abbracciata da'        |
| Ministri. 384                                  |
| Configlieri quando son degni di castigo. 342   |
| Non debbono esser parlatori di belle pa-       |
| role.353.554. Son chiamati saui del Po-        |
| polo. 56                                       |
| Consiglieri che rimettono il tutto alla proui- |
| denza Diuina. 382                              |
| Consiglieri che condannano l'opinione di       |
| tuti. 396. si biasimano. 398.400. in-          |
| ciampano per troppo misurar le proprie.        |
| 402:                                           |
| Consiglieri puntigliosi non si debbono chia-   |
| mar ne' Configli. 431                          |
| Onfiglio dato dal Cardinale Antonio al         |
| Pontefice suo zio. 164. Del Conte Duca al      |
| Rè Catolico. 558                               |
| Connersatione quanto nicessaria a' Politici.   |
| 5.6.7.                                         |
| Corteggiani in Luogo d'edificare ruinano.      |
| 181                                            |
| ****                                           |

יש

Dauide teme dannarsi per l'altrui peccati. 172 Democratia degna di biasimo. 214.228 Des-

### PIÙ NOTABILI.

Descretione d'un Citadino d'una Republica, e d'un Suddito d'un Principe. 1.2. degli interessi publici. 4. D'un buon Ministro di Stato. 9. D'un Gouernatore, di Republica. 39. Della Francia. 47 Del gouerno d'un Politico. 73-76.79. d'un Gouernatore di Milano. 80. De.' Prinati. 99. De' Cittadini di Republica. 104

Detto notabile d'un Ministro d'un Prencipe. 120. di Platone. 122. d'un che confola il suo Re. 127. Del Re Casolico. 131. D'un Prinato. 136. D'un Consigliero. 139. D'Vrbano ottano. 164. del Duca di Modona fatto Cappucino. 170. d'un Senatore. 115. d'un Republichista. 125e d'un Giudice. 268. di Ferdinando fecondo Gran Duca. 275. Del Duca Sforza. 279. del Duca di Parma. 283. d'un Configliero d'un Prencipe. 398. D'un Politico. 444. Di Sisto quinto. 452. D'un Romano. 453. Di Cosmo di Medici. 481 del Prencipe (osmo di Medici. 485. Del (ardinal Mazarino. 512. d'uno Spagnolo. 515. d'vn' Armeno. 530. D'on Bolognese. 537. D'alcuni Gindici. 544

| INDICE DELLE COSE                         |
|-------------------------------------------|
| Del Marchese Obice. 549. D'un Consi-      |
| gliere d'una Republica. 562. D'un Do-     |
| tore. 563. d'Innocentio Decimo. 569.      |
| D'un Veronese. 582. d'un Giudice. 598.    |
| 632.633. d'un Forastiere in Venetia. 536  |
| d'un Senatore. 661.697. d'un' Hoste.      |
| 675. del Signor Grimaldi. 695. d'un       |
| Barone Suezzese. 701. D'un Predica.       |
| tore Protestante. 706. d'un Piatentino.   |
| 707. D'un Padre di Sant' Agostino.709     |
| di Salone agli Ateniesi. 719. d'un Cit-   |
| tadino. 716. de' Fiorentini. 748. de' Ve- |
| netiani, e Gencesi. 791. d'un Forastiero  |
| a un Genoese. 727. di Girolamo Giusti.    |
| 801                                       |

Difeni de' Prinati. Difegni de' Francesi. 125

360:

Difegni de Francesi. 446
Divisione tra Prencipi dannesa all' Italia.

C

Duca di Parma rimpronera i vili.

Eclesiastici rendono la politica difficile. 85. 88.93.700.703

Eleisone del Pontefice appartenente all' Imperatore. 704

Errori.

## PIÙ NOTABILL

Errori del Doge di Venetia, son castigati nella persona degli heredi, e perche. 654 Esempio delle Republiche trattiene i Prencipi, a non esser Tiranni. 27. esempio de' Prencipi fà diuenir buoni i Gouernatori delle Republiche. 30.34. D'un Confessore che corfessaua il Duca di Mantoa. 157 Di Democratia, e d'Aristocratia. 229 D'un Napolitano imprigionato in Venetia. 315. d'un Predicatore che predicaua nel Duomo di Fiorenza. 328. d'un' altro che predicana in una Republica. d'un aliro che predicaua in San Moise di Venetia. 338, del Gouernator di Milano. 346. d'Auaritia nella per-Sona di Don Tadeo Barbarino. 393. d'un Senatore che non sapeua render raggione delle sue propositioni. 397. d'aliri simili. 395. d'un Ministro d'un Prencipe troppo ardito. 415. di certi Frati puntuali che diuidono un Bicchiere, per dar ad ogni un la sua giusta portione. 420. di Demostene 425. d'ostinatione. 427. d'Alesandro settimo. 429. d'un Ministro malinconico. 434. d'un Cardinale malinconico. 437. d'uno che getta una moneta in aria priINDICE DELLE COSE
ma di dar la sentenza. 553. d'uno che
gindica secondo i sogni. 554. d'un Giudice
senticato. 601. d'un Senatore V'enetiano.
615. d'un Giudice Comediante. 518. d'uno che escusa i suoi latrocini, 515. d'un caso successo in Venetia. 676. del triono di
Catilina 743. di Scipione Africano. 744.
del Foscolo general de V'enetiani. 768.
del Doge Faliero. 776. d'un Duca nel

Regno di Napoli. 816. d'un Capitano che si dice creditore d'un Prencipe.

### F

Fámiglie troppo potenti dannose alle Republiche. 133.794 Faraone dechiara Gioseppe suo Fauorito.

185

870.871

Fattioni de Cardinali. 813 Fibrentini debbono contentarsi del gouerno presente. 200. Si descriue il contrario.

Forastieri maltrattati da (ittadini nelle Republiche, 212. non debbono ingerirsi di loro. 301. Sossirono molte ingiarie. 305 Forche perche fuori delle Città. 580 France.

## Più NOTABILI.

| PIU NOTABILI.                            |        |
|------------------------------------------|--------|
| Francesi che vrtano i volti nel bac      | iarli. |
| 432                                      |        |
| Francesi in Italia. 447.457.504          | . 510  |
| Francia da chi ridotta in Monarchia      |        |
| luta. 175. giona alla Chiesa più di      |        |
| gna.                                     | 455    |
| Furia Francese si comincia a mode        | rare.  |
| 508.509                                  |        |
| <b>G</b>                                 |        |
| Gazzette fanno delle perdite vittorie, e | delle  |
| vittorie perdite.                        | 260    |
| Gazzettieri rimprouerati.                | 252    |
| Genoa e sua inclinacione verso le due Co | rone.  |
| 461. teme la Francia. 473. troppoj       | oget-  |
| ta a' particolari.                       | 782    |
| Gioseppe fauoriio da Faraone.            | 185    |
| Giouanni Apostolo Fauorito di Christo.   | 109    |
| Goueniù delle Republiche insolente.      | 212    |
| Si difende.                              | 218    |
| Gioueniù de' Prencipati.                 | 219    |
| Gudici cattiui, possono far più male:    | nelle  |
| Republiche, che ne' Prencipais. 222      | . co-  |
| me ministrano la Giustitia.              | 532    |
| Giudici. Stranieri non stanno bene nelle | Re-    |
| publiche. 548. giudicano secondo il      | lora - |
|                                          |        |

|                                     | • .               |
|-------------------------------------|-------------------|
| Indice belle cose                   |                   |
| capriccio.                          | 567               |
| Giudici sarebbe meglio che non foss | iro mar <b>i-</b> |
| tati. 626. scusano i loro errori.   | 631. s'in-        |
| gra∬ano nel male degli altri.       | 663               |
| Giustinia notabile di Cosmo seco    | ndo Gran          |
| Duca di Toscana.                    | 270               |
| Gouernatori di Republica, nemio     | i del Pu-         |
|                                     | 8.44.46.          |
| Gouernatori di Principi con qui     | al finezza        |
| viuono.                             | şo                |
| H                                   |                   |
| Hippocriti non debbono ammetter     | si ne' Con-       |

gli. 358. Si descrine la loro natura. Historie di questi tempi come si scriuono. 880 Historici fanno perdere i Prencipi per adularli. 831 Honori caratteri della virtu. 221. Si debbono riceuere moderatamente. Huomini vili, non sono ad esser Ministri di Principi. 361. Si descriuono. 362 Huomini dinenuti mercenari. 840

Ignoranza quanto grande nelle Republiche. 44. Si

# PIÙ NOTABILI

| 44. Si proua il contrario.                  | 47        |
|---------------------------------------------|-----------|
| Imperadori Romani, come chiama              | uano i    |
| lero Fauoriti.                              |           |
| Impressione che riceuono i Popoli a         | li quei · |
| Predicatori cheparlano contro i Pre         | encipi.   |
| 334.<br>Incesti impuniti, e perche.         |           |
| Incesti impuniti, e perche.                 | 546.      |
| Inclinatione dell' Italiani verso la l      | ibertà.   |
| 189. verso le due Corore. 451. Del          | Papa      |
| in particolare. 451.457.459. De             | lla Re-   |
| publica di Venetia.460. Della R             | epubli-   |
| cadi Genoa. 497. Del Ducadi S               | auoia.    |
| 473. Del Gran Duca. 477. De                 | l Duca    |
| di Parma. 466. Del Duca di M                | odona.    |
| 500. della Republica di Lucca.              | 503       |
| Industria de' Citadini di Genoa.            |           |
| Innocentio decimo sueglia la curi           | osità di  |
| parlare, per troppo castigar qu<br>parlano. | elli che  |
| parlano. 2                                  | 79.181    |
| Infolenza delle Republiche. 216.817.5       | iproua    |
| il contrario.                               | 218       |
| Inuidia che porta il Prencipe alle r        | ichezze   |
| de' Sudditi di che pregindicio.             | 784       |
| Italia lodata per hauer bandito la          | Demo-     |
| cratia.                                     | 214       |
|                                             |           |

### INDICE DELE COSE

# L Laurino capo di seditiosi in Venetia. 683

Legge cincia, Emilia, Calfurnia.

463

Lega di Cambrai.

| Letioni che danno i Prinati a' loro    | Pren-     |
|----------------------------------------|-----------|
| cipi.                                  | 155       |
| Lettere d'un Principe Italiano. 212    | . D'una   |
| Concubina ad vn Giudice sur am         |           |
| Lettere di complimento delle quali     |           |
| no i Giudici.                          |           |
| Libertà che si lascia agli Eclesiastic | i perico- |
| losa a' Principi. 90. Quanto buo       |           |
| Si descrine. 190.193. da chi           |           |
| 196. da chi cospirata.                 | 198       |
|                                        | 241.281   |
| Lucca, e sua dispositione.             | 503       |
| Luigi decimo quarto Rè di Francia      |           |
| M                                      |           |
| Male che caggionano i cattiui Priu     | ati. 146  |
| Le Gazzette.                           | 256       |
| Malinconici non si debbono ammet       | tere ne'  |
| gouerni. 433. loro difetti.            | 437       |
| Mas' Anello capo Popolo di Napoli      | . 325     |
| Massima particolare d'un Senature.     |           |
|                                        | Maffi     |

# Più- Notabiei.

| Massime particolari delle Republic    | he: 23.  |
|---------------------------------------|----------|
| 319. De' Prinati.                     | 153.162  |
| Materie Politiche buone da trattar    |          |
| Materie di Stato nelle bocche di T    |          |
| tori pericolose.                      | 333.338  |
| Mazarino Ministro di Francia.         | 177      |
| Medici tormentano il Corpo.           | 536      |
| Medico d'un' opinione strauagame.     | 665      |
| Minaccie di Cromuele.                 | 445      |
| Ministri troppo zelanti precipitano g |          |
| 266. Troppo loquaci di belle par      |          |
| bonsi discacciare da' Consigli. 354.  |          |
| criuono quelli che hanno animo, ed    |          |
| ma non viriù per drizar le cose. 3    |          |
|                                       |          |
| bisiamano quelli, che per auarit      |          |
| dono l'occasioni di vincere. 392.3    |          |
| parla contro quelli che amano meg     |          |
| persi che piegarsi. 402. Si bii       |          |
| coloro che s'appigliano all'estremi   |          |
| 420. Dubiosi si biasimano. 412.       |          |
| prouerano quelli che fanno tropp      |          |
| diti nelle cose incerte. 415. Che son | rtroppo  |
| ostmati.                              | 425      |
| Miserie di quelli che nascono sudo    | liti de' |
| Prencipi. 33.209.212. Di quelli e     | he nas-  |
| - cono Cittadini di Republica. 36.38. | 210. Si  |
|                                       |          |

| proua con una sentenza di Plator         | ie.       |
|------------------------------------------|-----------|
| 211. 213                                 |           |
|                                          | 08        |
| Mormorationi de' Sudditi contro i Prenci | pi.       |
|                                          | <b>00</b> |
| Morte del Re Catolico.                   | 91        |
|                                          | 16        |
| 27                                       |           |
| N .                                      |           |
| Nicolotti di Venetia.                    | 21        |
| -7 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 65        |
|                                          | 1011      |
| 1. 1 11.                                 | 75        |
| Nome di Prencipi cattini.                | 30        |
| -7 1 1 1 1 1 1 1                         | 339       |
| 0                                        |           |
| Odio di Temissocle verso i voti segreti. |           |
|                                          |           |
| Opinione d'un Ministro verso Carlo qu    |           |
| to. 352. D'un' Auttore interno alla      |           |
| nerosità. 389. D'alcuni Senatori ne'     |           |
|                                          | 96<br>:L  |
| Origine del nome di Politico. 14. Del    |           |
| fordine che nasce nell' Eletioni. 215. D |           |
|                                          | 24        |
| Oro secuina prima per pagar gli Opera    |           |

| PIÙ NOTABILI.                             |        |
|-------------------------------------------|--------|
| al presente per pagar la virtù.           | 835    |
| Ostinatione d'un Ministro di Stato.       | 425    |
| <b>P</b>                                  |        |
| Padri che trascurano l'educatione de' sig | liuo-  |
| li, son causa della perdita delle Rep     |        |
| che.                                      | 650    |
| Parentela preuale alla Giustitia.         | 146    |
| Parole cattine più pericolese nel Prene   | ,      |
| che nelle Republiche.                     | 294    |
| Passa tempi de' Prencipi perche inuent    |        |
| Pericoli a' quali son sogetti quei Mi     |        |
| che meditano troppo.                      | 139    |
| Pericoli a quali è sogena la Republica.   |        |
| Pericle piange le miserie delle Republ    |        |
| 114                                       | 10116. |
| Politica difficile da maneggiare in e     |        |
|                                           |        |
| tempi. 11.54.57.59.69. Si proua il        |        |
| trario. 12. Si descrine 15.17.18.         |        |
| maneggia!a da Prencipi. 18. Dalle         |        |
| bubliche.                                 | 21     |
| Politico può obligar la Fortuna a segi    |        |
| 14. Debbe effer Economico.                | 735    |
| Politici debbono procurar l'abbassan      |        |
| degli Eclesiastici. 91. Che vsino desi    |        |
| za con loro. 92. Politici dubiosi. 412    | . Si   |

| INDICE DELLE COSE                    |     |
|--------------------------------------|-----|
| biasimano. 413. Oslinati.            | 425 |
| Popolo per esser vero Popolo bisogna | che |
| facci tremare il Prencipe.           | 550 |

face 550 Popoli come viuenano prima delle Gazette.

261

Pontefici, e loro inclinatione. 451 Predicatori eccedono nel predicare al loro douere.327. Si biasimano 330.332. Sono di gran pericolo a' soprani.

Premi. 821. loro natura.

830 Prencipi sogetti a mille inuiluppi 20. Perseguitano le Republiche. 23.26. Perche così diuisi con le Republiche. 27.28. hanno bisogno della quantità, non della qualità de' Sudditi. 53. Vogliono al presente far ognicosa da per loro. 99. bisogna che tenghino Prinati. 100.104. Si nega.110. bisogna che amino con misura. 105. Debbono far differenza tra le persone che piaceno, e quelle che sono niceffarie. 112. meglio che errino con un Prinato che senza. 113. Senza prinati son come corpi senza spirito. 124. Impegnati all' auanzo di quelli che amano. 151. Non debbono gettarsi tra le braccia de' loro Prinati. 166. Credono saluarsi con le colpe al trui

trui. 172. Non possono ben pagare, a chi ben li Jerue. 180. 182. debbono molto penfare prima di dechiarare i Prinati. 187. Perche son chiamati Dei della Terra. 242. per esser veri Prencipi bisbona che faccino tremare il Popolo. 250. Debbono leuar tutte l'occasioni al Popolo. d'insuperbirsi 251. Hanno dato la causa al Popolo di mormorare. 251. 253. Introduttori di Gazzette. 255. bisogna che inuigilino più con quelli che taceno, che con quelli che parlano. 276. bisogna che castighino con gran prudenza le parole dette contro di loro. 281. Non debiono dar luogo alla colera.290. debbono priuare a' Predicatori di toccar ne' Pulpiti materie di Stato. 337

Prencipi Italiani che qualità di persone non ammettono nel gouerno de' loro Stati. 341. e segue. Come consigliati. 342. Non sanno sciegliere i loro Ministri. 347. Che sorte di Ministri rigettano.

349

Prencipi assomigliati alla Balena. 443. Poco geneross. 834 Prigioniero accusato d'hauer parlato contro INDICE DELLE COSE

il Duca sforza si disende con buone raggioni. 278
Prinanza del Conte Duca. 128
Prinanza del Conte Duca. 128
Prinati procurano di sottomettere i Prencipi
alla lor fantasia. 148. come tengono i
Prencipi. 165. debbono perdonare a quelli che parlano contro di loro. 291
Prositio che si tira dalle conuersationi virtuose. 6

Ų

Qualità delle parole di chi parla male... 378.320. qualità di quelle persone che non debbono ammettersi al gouerno.241. qualità d'alcuni Giudici.

K

Raggionamenti che si tengono nelle Republiche. 804 Raggionamento di Pericle al Senano d'Atene. 687 Raunanze degli Eclesiastici pericolose a' Prencipi. 93, come rimediare. 97 Reggenza della Prencipessa di Mantoa. 489

Regno

### PIÙ NOTABILI.

| PIU NOTABILI.                                |
|----------------------------------------------|
| Regno di Napoli,e Ducato di Milano cep-      |
| pi de' Prencipi Italiani. 445                |
| Republiche possono tramar insidie facil-     |
| mente a' Prencipati. 26                      |
| Republiche, e Prencipati, perche così diuisi |
| nel Mondo. 27                                |
| Republiche bisogna che habbino la maggior    |
| parte de' Senatori virtuosi. 48.50. che      |
| cerchino la qualità non la quantità. 52.     |
| che crinellino l'attioni de' Prencipi. 243   |
| non possono conseruarsi se non leuano gli    |
| scandali piccioli. 647                       |
|                                              |
|                                              |
| Richezze disprezzate. 389                    |
| Ricchi fon poco castigati. \$60              |
| Richilieu gran Ministro in Francia. 177      |
| Rimprouero contro quelli che fuggono i trat- |
| tenimenti familiari.                         |
| Risposta notabile di Ferdinando Imperado-    |
| re al Nuntio del Papa. 386. di Miner-        |
| na ad vn Soldato. 388. d'un Giudice ad       |
| un Segretario. 556. di Don Lelio Ursi-       |
| no. 584. d'un Giudice alla sua Concubi-      |
| na. 609. d'un Giudice ad un Consiglie-       |
| re. 638: d'un Romano alla domanda d'u-       |
| no Straniero. 864                            |

| INDICE DELLE COSE                         |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Risposta che si debbe dare da Pi          | rencipi |
| agli Eclesiastici sdegnati.               | 712     |
| Rinolutioni, e loro origine.              | 324     |
| Roma pietra di Paragone.                  | 347     |
| S                                         |         |
| Sala del Consiglio di Geneura.589.        | Degna   |
| d'esser' ammirata da' Giudici.            | 591     |
| Saui perche così chiamati.                | 356     |
| Sedie di Giudici con coscini.             | 996     |
| Senatore timido in Cafale.                | 396     |
| Senatore se non vuol cadere, che non sti  |         |
|                                           | 1.809   |
| Sentenza d'uno Spagnolo.                  | 380     |
| Sentenze di questi tempi.                 | 866     |
| Silentio de' Popoli faceua prima de       | Pren-   |
| cipi Tiranni.                             | 250     |
| Soggettione de' Prencipi verso i P        | rinati. |
| 148.156.                                  |         |
| Soldati auidi perche perdono.             | 845     |
| Spagna sog gesta all' infortuni de' Priud | ti.144  |
| Spagnoli perdono i Regni per assoi        |         |
| troppo la politica. 84. concepiscon       |         |
| molto alte. 137. cercano di leuar le      |         |
| zette da Napoli. 163. Esatts a c.         |         |
| quelli che parlano mal del los            |         |
|                                           |         |

#er 110.

| PIL     | No  | TA | BILE      |
|---------|-----|----|-----------|
| 1. 1.00 | 740 |    | 0 1 1 1 1 |

| verne.                               | 205            |
|--------------------------------------|----------------|
| Spione in Roma.                      | 281            |
| Sudditi imponerui per mante          | nere il fasto  |
| de' Prencipi.                        | 202            |
| Non possono dir questo è m           |                |
|                                      |                |
| two.                                 | 2'03           |
| T                                    |                |
| Don Tadeo Barbarino.                 | 119.386.392.   |
| 844<br>Teologi tormentano la conscie | nza con le     |
| ds/bute.                             | 536            |
| Testamento del Re Catolico fa        | tto dal volgo. |
| 492                                  |                |
| Timore, e suoi simoli.               | 29             |
| Timidi di cuore, e di parole.        | 367            |
| Titoli che danano li Rè della        |                |
| Ministri.                            | 682            |
| Trascuraggine del Conte Duc          |                |
|                                      |                |
| Tribunale sopra le pompe.            | 128            |
| Ÿ                                    |                |

Varietà d'opinioni interno al testamento del Rè Catolico. 492 Vbbidienza del Suddito verso il Prencipe ttt

| INDICE DELLE COSE                                 |
|---------------------------------------------------|
| qual debbe essere. 245                            |
| Vbbriachi nelle Republiche, vendono il            |
|                                                   |
| lor voto, per un quartuccio di vino.              |
| 224                                               |
| Vendetta ne' Prinais de' Prencipi quanto cattina. |
| Venetia e sua inclinatione verso la Co-           |
|                                                   |
| rona di Francia , e quella di Spagna,<br>460      |
| V enetia in riguardo del suo dominio di Ma-       |
| re, e di Terra, si può dir la prima po-           |
| tenza dell'Italia. 460                            |
|                                                   |
| cerca la propria libertà, e la comune.            |
| 46                                                |
| impugna l'armi done il bisogno lo ricer-          |
| ca. Non è mai entrata in alcuna                   |
| lega per la distrutione d'alcuno.                 |
| * 462                                             |
| protegge per politica, non per tirar pro-         |
| fitto. 464                                        |
| Venetiani molto oculati nelle materie di          |
| Sta!o. 309                                        |
| scropolosi della loro conseruatione.              |
|                                                   |
| 310.                                              |
| pigliano l'armi contro Carlo ottano.              |
| 462                                               |

| Più NOTABII<br>si danno dalla parce di |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| 463<br>s'allegano con la Francia.      | 463              |
| professano amicicia con Sp             |                  |
|                                        |                  |
| ftimano più nicefaria la               |                  |
| la Spagna, che l'allianza              | i con la Fran-   |
| cia.                                   | 466              |
| Non vogliono che le famig              | lie diuenghino   |
| troppo potenti.                        | 775              |
| Venti saui di Venetia si i             | biasimano.       |
| 141                                    |                  |
| Si lodano.                             | 142              |
| despassano Imperatore.                 | 115              |
| Ifici venduti sono la perdita          | del decoratu-    |
| blico.                                 | 226              |
|                                        |                  |
| si proua il contrario.                 | 27               |
| dicinanza del Regno di                 |                  |
| Ducato di Milano nello                 |                  |
| - siico, chliga Roma alla dii          | uotione Spagno - |
| la.                                    | 453              |
| ) igilanza de' Prencipi rende          | vigilanti i Po-  |
| poli.                                  | 117              |
| ) ili Ministri rimprouerat             |                  |

† † † · 2

326

Journally Coope

| Inbici          |                  |       |           |          |
|-----------------|------------------|-------|-----------|----------|
| Virtu conferua  | le Repu          | blich | c.        | 230      |
| Virin buona a c | onserua          | re, n | on ad a   | :quista- |
| re.             |                  |       |           | 238      |
| Vrbano ettauo   | conosce          | tara  | li gli en | rori de  |
| suoi Nipoti.    |                  |       | _         | 517      |
| :               | _                |       |           |          |
|                 | $\boldsymbol{z}$ |       |           |          |

| Zanni in Comedia rappresentati da      | Giu-    |
|----------------------------------------|---------|
| dici.                                  | 618     |
| Zecche.                                | 837     |
| Zelanti sconuolgono i Regni, per non   | voler   |
| seruirsi della politica.               | 266     |
| Zelanti non hanno altro di buono che l | ester-  |
| , 110.                                 | 319     |
| quastano tutto quello che trattano.    | 320     |
| non bisogna tenere stromenti ignom     | inioss, |
| 586                                    | _       |
| Zelo publico qual fia.                 | 36●     |
| Zelo di Dio ne' Giudici come si troua. | 561     |
| Zizania seminata per soffocar le spich | 6. 723  |







# TAVOLA,

De' Nomi propri delle Persone, Città, Prouincie, e Famiglie, di questa prima parte.

A

| C. Tolking. |          | 31.9    |
|-------------|----------|---------|
| Acabi.      | Sugar se | 573     |
| Adamo.      | -        | 708     |
| Africa.     |          | 744     |
| Agamenonne. |          | 174.183 |
| Agia.       |          | 235     |
| Agrippa.    |          | 176     |
| Alchimilea  |          |         |

Alefandria.

\$ th. 4

81.970

| TAVOLA                |                  |
|-----------------------|------------------|
| Ale andro.            | 137:239          |
| Alesandro settimo.    | 280.429          |
| Amisithe.             | 184              |
| S. Andrea delle Vali. | 258              |
| Andrea Doria.         | 352              |
| Angelo.               | 132              |
| Apocalisse.           | 376.             |
| Aquila.               | 26               |
| Aragoness.            | . 462            |
| Arciduche[]a.         | 489              |
| Ariflocratia.         | 2.28             |
| Aristotile.           | 102              |
| Armene.               | 530              |
| Arno.                 | 747              |
| Artefici.             | 526.             |
| Artigiano.            | 247              |
| Aruncio Patercolo.    | 639.             |
| Affassini.            | 376              |
| Afia.                 | 119.235          |
| Afforditi a V rbino.  | 735              |
| Astrologi.            | 52:1             |
| Astrologia.           | 523              |
| Atene:                | 64.68            |
| Ailante.              | 23               |
| Augusto.              | 104-177          |
| Autocati.             | 535.567<br>Baldo |

# DELLA PRIMA PARTE.

B

| Baldo.      |     | 198     |
|-------------|-----|---------|
| Balena.     |     | 443     |
| Baltafarro. | •   | 592     |
| Banditi.    | •   | 181     |
| Barbaria.   | ,   | 536     |
| Barbari:    |     | 536     |
| Barbarini.  |     | 884     |
| Barche.     |     | 120     |
| Bargelli.   | u.  | 572     |
| Bari.       | ,   | 6,8     |
| Beccaio.    |     | 555-    |
| Bellifario. |     | 154.    |
| Boia.       |     | 678     |
| Bologna.    |     | 369:479 |
| Bomboli.    |     | 153     |
| Borgogna.   |     | 423     |
| Breui.      |     | 412     |
| Brenzo.     | - + | 216     |
| Bulle.      |     | 412.    |
|             |     |         |

1

Carria.

257

111

## .. TAVOLA.

1

| m , o 2                |              |
|------------------------|--------------|
| Cambral.               | 463          |
| Candia.                | 790          |
| Cannetta.              | 157          |
| Cappucino.             | 170.338      |
| Carceriere.            | 634.638      |
| Cardinal Mazarino.     | 459          |
| Cardinal Antonio.      | 883          |
| Cardinal di Richelien. | 886          |
| Carlo Magno.           | 160          |
| Carlo quinto.          | 352.463      |
| Carlo ottano.          | 462          |
| Carlo Emanuele.        | 475          |
| Carlo Gonzaga.         | · 487        |
| Carlo secondo.         | 488          |
| Carlo primo.           | 562          |
| Cartagine.             | 744          |
| Cafa d' Austria.       | 476          |
| Casale.                | 365          |
| Castellano.            | 722          |
| Castro.                | 416          |
| Catilina.              | 747          |
| Catone.                | 45.62.63.212 |
| Czualli.               | 215          |
| Cesare.                | 62           |
| Cefare Augusto.        | 399          |
| Christo.               | 94.108       |
| •                      | Cicerone     |

# DELLA TERZA PARTE.

| DELLA TERZ          | A PARTE.          |
|---------------------|-------------------|
| Cicerone.           | 226.371           |
| Cibo.               | 782               |
| C cala.             | 871               |
| Cipri.              | 427               |
| Clemente settimo.   | 479.793           |
| Clero.              | 705               |
| Cliffa.             | 768               |
| Clodio.             | 62                |
| Coloffi.            | 136               |
| Conchiglie.         | 192               |
| Concubina.          | 609.628           |
| Contareni.          | 765               |
| Conte Duca.         | 128.558           |
| Contessa Margarita. | 490.138           |
| Cornari.            | 765               |
| Cornelio tacito.    | 3 5               |
| Costantino.         | 1158              |
| Crose.              | IOS               |
| Cromuele.           | 445               |
| Cofenza.            | 184               |
| Cofino.             | 270               |
| Coftantino.         | 117               |
| Curiali.            | 572               |
| Curato.             | 1.18 . is the 711 |
| · 00 - 12           | ttt 6             |

# TAVOLA

### D

| Dalmatia,                                       |     | 768      |
|-------------------------------------------------|-----|----------|
| Daniele.                                        | 1.4 | 44       |
| Danubbio.                                       |     | 86x      |
| Danide.                                         | •   | 108      |
| Deita.                                          |     | · 61.    |
| Delfini.                                        | •   | 401      |
| Demostenes.                                     |     | 235-425  |
| Demoni.                                         |     | 355      |
| Doana.                                          | 4   | 394      |
| Doge.                                           | 1   | 654.778  |
| Domenico fanto.                                 |     | 708      |
| Donna Olimpia.                                  |     | 281      |
| Doria.                                          |     | 782      |
| Duca di Lerma.                                  |     | 125      |
| Duca di Mantoa.                                 |     | 157. 465 |
| Ducadi Modona:                                  |     | 170      |
| Duca d'Osuna.                                   |     | 285      |
| Duca di Crecchi.                                |     | 458      |
| Duca di Sauoia.                                 | -   | 478      |
| Duomo di Fiorenzas.                             |     | 328      |
| Duomo di Torino.                                |     | 707-     |
| 25. Lat. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. |     | Yack a   |

# DELLA PRIMA PARTE

## E

| Egesta Città o  | li Sicilia. |    | 639      |
|-----------------|-------------|----|----------|
| Elefanti.       | -           |    | 169.666  |
| Elia.           |             |    | 573      |
| Eliogabalo.     | ,           |    | 28       |
| Emilio Cenfori  | 110         |    | 639      |
| Erimanto.       |             |    | 750      |
| Ена.            |             |    | 708      |
| Eufrates.       |             |    | 361      |
| Eusebio.        |             |    | 117      |
|                 | F           | )  |          |
| Pantasme:       |             |    | 401      |
| Faraone.        |             |    | 185      |
| Farnese.        |             |    | 873      |
| Ferdinando sec  | ondo.       |    | 274      |
| Ferdinando pr   | 1770-       |    | 481      |
| Ferrara.        |             |    | 545      |
| Fetonte.        |             | ξ. | 135      |
| Ferrante Palla  | nicino.     |    | 883      |
| Fiandra.        | **          |    | 460      |
| Eieschi.        | 1.7         |    | 782      |
| Eilippo quarto. |             | -1 | 128.558: |

# TAVOLA.

| Filippo secondo.  |               | 469        |
|-------------------|---------------|------------|
| Finale.           |               | 470        |
| Fiorenza.         |               | 271        |
| Fortuna.          |               | 374        |
| Foscolo.          | ,             | 769        |
| Francesco Maria   | lella Rouere. | 267        |
| Francesco Grimald | i.            | 694        |
| San Francesco.    |               | 346        |
| Francia.          |               | 47.126     |
| Frati.            |               | 74         |
|                   |               |            |
|                   | · G           | 7 70.      |
| Gabelliere.       |               | 394        |
| Galera.           |               | 610        |
| Galles.           |               | 509        |
| Gange.            | -             | 861        |
| Gazzettieri.      |               | 252        |
| Geneura.          |               | - 589      |
| Geneurini.        | • •           | 590        |
| Genoa.            |               | 87.228.352 |
| Gentili.          |               | 387        |
| Ghibellini.       |               | 719        |
| Ginnofosisti.     |               | 242        |
| San Giouanni.     |               | 109        |
| Gioue i.          |               | 223        |
| 1 2 200           |               | Givelamo   |

| Girotaino Giujii. |        | 901     |
|-------------------|--------|---------|
| Gracchi.          | -      | 71      |
| Gran Duca.        | 4.7    | 244     |
| Grecia.           |        | 183     |
| Grimaldi.         |        | 782     |
| Gnelfi.           |        | 719     |
| Gustano Adolfo.   |        | 385     |
| 1 2               |        |         |
| • •               | H.     |         |
|                   |        |         |
| Henrico terzo.    |        | 481     |
| Henrico quarto.   |        | 481     |
| Hercole.          |        | 174.236 |
| Heremita.         |        | 346     |
| Hidra.            |        | 174.267 |
| Hippocrita.       |        | 358     |
| Homero.           |        | 352     |
| Horinolo.         |        | 649.    |
| 221.63            |        |         |
| 1.1               | 1:     | •       |
| 1.                |        |         |
| Imperadore.       |        | 257     |
| Infanta.          |        | 493     |
| Innocentio.       | Eres ? | 457     |
| Iola.             |        | 179     |
| Isabella Clara.   | 1      | 480     |

DELLA PRIMA PARTE.

# E

| Laberinte.        | 499        |
|-------------------|------------|
| Laurino.          | 653        |
| Legislatori.      | 40         |
| Lelio Vrfino.     | 584        |
| Leonardo Foscolo. | 768        |
| Leone.            | 44         |
| Licurgo.          | 40.218.228 |
| Licullo.          | . 223      |
| Lisanterno.       | 235        |
| Literno.          | 744        |
| Locrefi.          | 39         |
| Locri.            | . 40       |
| Dombardia:        | 624        |
| Loreto.           | 445        |
| Lucca.            | 86.129     |
| Luigi.            | 178        |
| Lupo.             | 25         |
| Luftro.           | 52:        |
|                   | 1          |

M

Macario.

Macedo-

| DELLA PRIMA P.             | ARTE        |
|----------------------------|-------------|
| Macedonia.                 | 235         |
| Madama Reale.              | 708         |
| Meghi.                     | 527         |
| Maggiardomo.               | 725         |
| Malta.                     | 427         |
| Manigoldi.                 | 4-7         |
| Marco antonio.             | 744         |
| San Marco.                 | 215         |
| Marchefato di Saluzzo.     | 482.578     |
| Marchese obice.            | 545         |
| Marchese Paleologo.        | 593         |
| San Marine.                | 139.381     |
| Masanello.                 | 324         |
| Mauritio Prencipe d'Orange | 627         |
| Mazarino.                  | 177         |
| Medici.                    | 479.536     |
| Mercurio.                  | 32£         |
| Micena.                    | 176.177     |
| Milano.                    | 198         |
| Mirandola.                 | 377         |
| Moife.                     | 108.111.114 |
| Monacò.                    | 470.517     |
| Monte Farnefes.            | 874         |
| Mortara.                   | 80          |
| Mosche.                    | 265         |
| Mulio.                     | . 116       |

## TAVOLA.

| Napoli.          |    | 395     |
|------------------|----|---------|
| Nerone.          |    | 118     |
| Nestoro.         |    | 183     |
| Nicolotti.       |    | 722     |
| Nigromanti.      |    | 526     |
| o                |    |         |
|                  |    | 3 .,    |
| Odoardo Farnese. |    | 497.874 |
| Donna Olimpia.   |    | 281.566 |
| Oliniero.        |    | 676     |
| Oracolo.         |    | 330     |
| Orange.          |    | 479     |
| Oraty.           |    | 62      |
| Orefici.         |    | 192     |
| Orfani.          |    | 144     |
| Ornieto.         | *1 | 630     |
| 7                |    |         |

| Padoa.       |   | 615   |
|--------------|---|-------|
| Pallauicino. | - | 782   |
| San Paolo.   |   | 346   |
|              |   | Paelo |

| DELLA P           | RIM A | PART   | т.     |
|-------------------|-------|--------|--------|
| Paolo quarto.     | 4.    |        | 456    |
| Parma.            |       |        | 360    |
| Paternoftri.      |       |        | ,      |
| Pecorelle.        |       | ,      | 74     |
| Pericle.          |       | 4: "   | 25     |
| Poeta.            | 63    |        | 214    |
| Piacenza.         | 44    |        | 615    |
| Piemonte.         |       |        | 496    |
| Pilato.           |       |        | 474    |
|                   |       |        | 277    |
| Pinarolo.         |       |        | 474    |
| Pisano.           |       | 6464   | 274    |
| Polacco.          |       | . %    | 905    |
| Portogallo.       |       |        | 93.693 |
| Pozzo.            |       |        | 379    |
| Prencipe Tomafo.  |       |        | 503    |
| Preis.            |       |        | 710    |
| Prinato.          |       |        | 99     |
|                   |       |        | . 33   |
|                   | 0     | 4.85   | 1.0    |
| : :               | -     |        | 7 -1   |
| Q. Petilli.       |       |        | -      |
| 2                 |       | -      | 744    |
|                   | R     | ě      |        |
| 1.                | Λ.    |        | - 5    |
| Fa lomonti.       |       |        |        |
|                   |       | .,     | 370    |
| Ranuccio Farnese. |       | 81, 13 | 498    |

| TAVOLA             |          |
|--------------------|----------|
| Rens.              | 24       |
| Rodi.              | 427      |
| Roma.              | 24.40.62 |
| Rubelli.           | 440      |
| . <u>\$</u>        |          |
| Sacerdon.          | 359      |
| Salomone.          | 159      |
| Salone.            | 228.719  |
| Samotracia:        | 426      |
| Samueli.           | 573      |
| Satra poni.        | 5        |
| Sardegna.          | 497      |
| Sbirri.            | 571.578  |
| Scato Zza:         | 335      |
| Schifo.            | 395      |
| Schiaus.           | 75       |
| Scipione Africano. | 744      |
| Sfor Za.           | 178      |
| Sicilia.           | 493      |
| Siface.            | 744      |
| Silla.             | 65       |
| Sisto.             | 283      |
| Dilio.             | £1 Q     |

Siface. Silla. Sifto.

Sparta. Spetiali.

64.228

Spinola.

| DELLA         | PRIMA      | PARTE.          |
|---------------|------------|-----------------|
| Spinola.      |            | 779             |
| Stelle.       |            | - S2I -         |
| Storici.      |            |                 |
| Strozzi.      |            | 196             |
| Suezzesi.     |            | 748             |
| Zist ~ wiji.  |            | - 70            |
|               | Cre .      |                 |
|               |            |                 |
| Des Talan     | m / ·      | •               |
| T manini      | Barbarino. | 119.386.393.845 |
| 1 arquinio.   |            | 58              |
| Tartaruga.    |            | 727             |
| Teodosio.     |            | 104             |
| Temistocle.   | •          | 214             |
| Tempeste.     | ۸.         | 395             |
| Testamente.   |            |                 |
| Tenere.       |            | 39<br>861       |
| Tori.         |            |                 |
| Torino.       |            | 258             |
| Toscana.      |            | 707             |
|               |            | 198             |
| Tragicomedie. |            | ; 611           |
| Troia.        |            | 39.40           |
| Tribunali     |            | 1               |

V,

Turchi.

#### TAVOLA

|             |      | 01.10/- |
|-------------|------|---------|
| Vassalli.   |      | 18      |
| Vetinio.    |      | . 62    |
| Uccello.    |      | 293     |
| Venetia.    |      | 86.     |
| Venti sani. |      | 541     |
| Verginelle. | ***  | 28      |
| Vespasiano. |      | 115.309 |
| Ugonotti.   |      | 483     |
| Uliue.      |      | . 12    |
| Viandanti.  |      | 581     |
| Vitello.    |      | 555     |
| Urbano.     | •    | 86.164  |
| Urbino.     |      | 267     |
| Utica.      |      | 65      |
|             |      | 42      |
|             | 17.7 |         |

7,

Zelo. Zecche.

--- 55





# DIALOGHI

## OLITICI,

OVERO

LA POLITICA CHE viano in questi tempi, i Presiciei, e Republiche d'Italia.

## DIALOGO PRIMO.

Nel qual si discorre della qualità della Poissica de Prencipi, e delle Republiche, co come è più dissicile d'escretarla no tempi presenti, che negli antichi.

GON.

N buon Cittadino d'animo incorrotto, o per lo meno vero a-

mante della fua Patria, e un buon Juddito di fatti, e di parole affet2 PARTE PRIMA

tionato al Prencipe, troua il riposo, nella fatica, perche la speranza d'acquistar gloria, col ben seruire, non ghi, lascra aperto il passo, per entrare in quel cuore, douc entranogli affanni, e doue s'impo-Cestano i disturbi. Snerua gli animi, indebolisce l'inttelletto, e debilita i corpi, quello star continuamente fisso, a quel negotio che fi tratta, & a quell' affareche ti negotia, mail di lui danno è soaue, è vero, perche è infensibile, mentre al servo che dà, tutto il fuo cuore, tutto il fuo affetto, anzi tutto se stesso al servitio del suo Padrone, non gli restano sensi, per conoscer le fatiche tal quali sono. Ad ogni modo i Prencipi hanno inuentato le Comedie, le Caccie, & i passa tempi, per non: ftar sempre immersi nella cura:

DIALOGO PRIMO. degli Stati, perche il maneggiar di continuo gli affari Politici, e le materie di stato, ciò è un morire frà viui, & vn viuere senza vita. Non sarà dunque fuor di proposito Signor' Ambasciatore, di conchiudere ciascuna delle nostre Conferenze parricolari, con qualche breue trattenimento delle cofe vniuerfali, già che difficilmente vn'huomo che non è vniuerfale , può dar fine prospero ad vn buon trattato particolare. Così, oltre il nostro gusto, riceueremo il frutto nicessario, per abbondare d'un fine felice la nostra Conferenza, & a guifa dell'Ape, potremo sciegliere dadiuersi fiori Politici, il miele del nostro bisogno, e tessere con lo stame degli altri, la tela del nostro trattato.

AMB. Sono del suo parere Si-

#### PARTE PRIMA

gnor Configliere, perche sò che l'arco sempre teso facilmente sa rompe, e ben che fia maggioo fatica di discorrer delle cose vniuerfali, che de'particolari, con tutto ciò, non può riceuer' alcun danno l'intelletto, quando la volontà concorre con ogni ardore, a riceuere spontaneamente le fatiche. Glî interessi publici, se non tutti almeno la maggior parte, vengono in questi tempi benel spesso amareggiati, dalla pocol pratica di quelli che li maneggiano senza intenderli, perche mancando a loro la virtu, da poter riuscire con honore, o siafelicemente a ciò che intraprendono, corrono dietro la prosperità di quella Fortuna, che non ha senso, nè voce, lasciando a questa instabile Dea, il maneggio di quelle EOIS.

DIALOGO PRIMO 9 cofe, che tengono bisogno della vittà. Anzi, quel ch'è peggio questi tali Satraponi senza lettere, suggono i trattenimenti familiari, e le conuerfationi domestiche, di quelle persone che potrebbono insegnarli col conuersare, e col discorrere, dandosi a credere con vna falsa idea, che loro basti di tener Cornelio Tacito sù il Tauolino, a vista di tutti.

Con. Bilogna scusarli, se pur dir non vogliamo, che la loro ignoranza gli scusa, perche, a chi manca la virtù, manca vna gran parte dell' vso della raggione, il quale vso distingue l'Huomo delle Bestie, e benche naturale, si conosce con tutto ciò, e s'impara da quelle conuersationi pure inuentate dalla Natura, per riceue-rel'huomo il prositto di conoscer-

6 PARTE PRIMA.

l'eccellenza dell'vso della raggione. l'Huomo conuersando con gli Huomini, flò per dire che d'; Animale diviene Huomo, ma non può diuenir sauio, e raggioneuole con la sola peculatina, chegli : dà la sua Natura, benche v' inclinasse con ogni calore l'instinto naturale, s'egliistesso non si rende Huomo, con quella società humana, che fa gli Huomini, ragioneuoli, e faui, e chearricchifce con molti doni, il dono della contemplatione. Chi farà dunque quello, che vedendo il proficto che fi caua dall'honeste,o per dir meglio virtuose conuersationi, non si forzi a cercarne, e per sodisfare all'obligo della Natura, e per non lasciare otioso il suo intelletto? L'Huomo che non conuerfa è yn' Huomo tra gli Animali, ma quello

Di Atogo Parmo.

quello che gode di trartenersi,
con coloro che son degni d'esser
conuersati, è vn'Huomo tra gli
Huomini, per non dir che sia tra
gli Huomini vn'Angelo.

AMB. Credo che la maggior gratia che possa il Cielo compartire a vn' huomo, e ad vn' huomo publico, sia di darli lume bastante, e cognitione sufficiente, per poter conoscere quelle persone, ché sono degne da esser conversate, e dalle quali ne possa cauar frutto. Oltre a questo, ha di bisogno ancora che li sia distribuità vn' altra gratia, cioè l'occasione da poterli connersare, perche a dire il vero, sarebbe meglio di viuer con la semplicità della Natura; clie dis uenire ignorante, e vitioso con " la compagnia degli Huomini.

Con: Per questo l'hò detto Si

DIALOGO PRIMO nelle Republiche per lasciar crescere le Famiglie potenti, dell' obligo de' Gouernatori di leuar gli scandali piccioli, del modo di meritar premi, e de' Premiati, e Premianti, & in fomma intrecciare vna ghirlanda non di fiori, ma di frutti, di tutte quelle materie che saranno comunicate all' improviso dal nostro intelletto; alla nostra lingua. Son sicuro di riseuer non poco profitto nel mio particolare, d'un tale trattenimento, la lunga pratica, & esperienza, l'esito felice di tanti maneggi publici, l'esperienza di tanti gouerni non ordinari, l'infinite Ambasciarie esercitate con tanto honore, hora in quel Prenciparo, " & hora in questa Republica, vi rendono degno d'effer couerfato. da tutti i Politici, già che connec-A ... 5 AMERICA . . 4

#### Jo . PARTE PRIMA

fando con Monarchi, fiere follenato in quel grado più alto, che fogliono folleuarfi i primi Politici dell' vniuerfo. Che però metterò l'hore che feco mi trattenerò in ragionamento, nel fommo delle mie felicità, e Fortuna.

AMB. Signor Configliere, riceuo questò applauso di lodi, ch' ella intesse per colmarmi di confusione. Anzi accetto questa canonizatione d'honori, che vien fuori dal Tempio della sua genzilezza; e la riceuo, non perchel'ambitione me lo sproni, conoscendo l'obligo della mia humiltà, 🛬 ma per fargli vedere, qual fia la in grandezza del suo merito, mentre. missimo felice di conuersar con vno, che sà qual siano state le mie conversationi. Onde esibendomi in tutto,e per tutto alla sua difpositione, . ,

DIALOGO PRIMO. positione, e comando, la prego di dar principio, ad anteponer la materia di discorrere in questa

giornata.

Con. La sua dignità d'Ainbasciatore, la barba veneranda, ei cento, e mille altre prerogatiue che adornano la fua persona, mi comandano di fotto mettermi a' suoi voleri, & aspettare i suoi ordini, pregandola di voler sciegliere il fogetto a fua discrettione, e piacere.

AMB. Non lo farò, se non che con l'obligo di far questo vna volta per vno, e per hoggi parlaremo dunque, delle difficoltà che s'incontrano al presente, nell'esercitar la Politica ?

Con. veramente in questi tempi gli interessi politici, o sia per lo cambiamento della Politi-11

ca, o per la mancanza d'Huomini, esperti da maneggiarla, basta che, sono tanto imbrogliati, e pieni di disturbi, pericoli, & intoppi, che inuecchiano prima del tempo chi li maneggia, con tutto ciò eredo che misurati con quelli de', secoli andati, si possono, dire, efelici.

AMB. Felici, constra licenza, ardisco negar questa propositione, mentre io credo che la Politica del nostro Secolo, è tanta, dissicile da maneggiare, che aguisa dell'Antimonio, vecide a chi l'inghiotte prima d'esser'accomodato dall'ordine del Medico, e dallo peso dello Spetiale. Ne'tempi andati il valore, e la virtu haucuano gran parte nella Politica, perche non ardiuano di maneggiarla altri che virtuosi, e valorosi, ...

DIALOGO PRIMO. valorofi, ma doppo che cominciò a cambiarsi questo ordine, e che diuennero Politici anco gli ignoranti, s'introdusse nelle Corti la Fortuna, la quale non si tosto manca a tener su la sua Ruota, quel Politico, che il Politico manca alla Politica. Onde è che dandosi la maggior parte de' Politici ad idolatrare questa instabile Dea, bene spesso mancando la Fortuna a loro, mancano loro alla Politica, e l'addormentarfi soura la speranza di questa ; è vn'operare alla ciecan Che però pochi Politicis che non hanno grande studio, e virtù si veggono inuecchiar nelle Corti de Prencipi. Con Tutto lo sforzo della Fortuna , non posso imaginarmi n che basti, per far diuenir'yn'Huoma buen Politico, ma credo be-

PARTE PRIMA 14 ne, che vn' Huomo, vn Ministro di Stato, che studia con ogni vigilanza la Politica, può ben'obligare la Fortuna a seguirlo. E chi fa, se a questo fine gli Antichi l'hanno voluto dipingere con li capelli sciolti ? Per me credo che se il Politico vuole può con la virtù, e prudenza guadagnar la Fortuna, anzi vorrei quasi aggiungere a suo dispetto, e l'aggiungo senza alcuno scropolo di rimprouero...

AMB. Che la Fortuna fegua la Politica doue vuole, o che la Politica corra dietro la Fortuna la done può, tutto è lostesso, basta che l'vn'e l'altra di queste due cofe, fanno della Politica Fortuna, e della Fortuna Politica.

Con. Non senza raggione fu dato il nome di Politico a chi tratta ...

Dialogo Primo. 15 tratta, e maneggia affari publici, perche effendo i due Poli le partiestremi dell' vniuerfo, vogliono dire al Politico con mutole voci, che bisogna che sappia di tutto, se vuole eternizarsi. Ma che cosa ella intende di sostanza sotto

questo nome di Politica?

AMB. Io diffinguo questa Polica, della quale noi vogliamo discorrere, o per lo meno che io intendo di parlare, in due soli gradi, cioè l'una Politica è quella che vsa il Prencipe, verso i sudditi, e Prencipato, l'altra è quella che vsano i sudditi, verso il Prencipe, e lorossessi. Quella però che pare maggiore, è minore, per hauer il precipitio più prossimo. Mi dechiaro. La Politica del Prencipe, che riguarda i sudditi, naturalmente discende,

PARTE PRIMA. ma quella de' sudditi che riguardail Prencipe, naturalmente afcende. Se riesce al suddito di trattar bene la Politica, dell'vitimo grado di doue si troua, viene a salir nel più alto, doue per lo contrario, se il Prencipe non sa ben maneggiar la Politica con i suoi, dall'alto della maestà di doue si troua, precipita nel più d basso doue non credeua, e n'habbiamo veduto l'esperienza nel nostro secolo, non in vno, ma indue Regni, e forse in diuersi Prencipati.

CON. Hanno dunque moltos più auantaggio i sudditi, nel trattar con il loro Prencipe, che il Prencipe nel trattar con i suoi sudditi, perche questi se perdono, non perdono nulla, ma se quello manca, li manca il tutto.

Sara -

DIALOGO PRIMO 17 Sarà ben dunque di vedere in che consiste la Politica del Preneipe?

AMB. La politica de'Prencipi di questi tempi è molto scabrosa, perche il Mondo è diuiso in vna certa maniera, che non facilmente si puo conoscere il suo luogo. La Terra è diuenuta come il Mare, e gli Huomini come i Pesci. Appena si vede la calma in vno Stato, che comificia la tem. pesta in vn'altro. In vn momento fi mutano l'Vliue in Cipreffi. I grandi vogliono mangiar'i piccio. li, e quelli che si stimano il meno faranno tremare, a chi fi crede il maggiore. Che però i Prencipi, vedendo mutata in certa maniera la Natura de' Prencipati, hanno mutato ancora la Natura della loro Politica, la quale in questi. tempi confifte, non a studiar lai .

#### PARTE PRIMA conservatione di quello che posfedono, ma di cercare tutti i mezi poffibili, per dilatare i loro confini, ohre i confini dell'istessa natura, inuidiare il bene delle Republiche, ma con tal modo che la lorò inuidia para affettione, abbassare il fasto, e la grandezza de fudditi più grandi, impouerire i più ricchi, fare vn fol tesoro dell'altrui sostanze, dar tutta l'apparenza esteriore alla: Chiefa, & il cuore, & il penfiere agli interessi mondani, obligare: il Grande i Prencipi piccioli, seminare il picciolo discordie tra'i Grandi, cercare ogni vn di loro la pace del suo Dominio nella guerra de gli altri, temer tutti, e mostrar di non temere nissuno, andar nella comedia del suo Pa-· lazo, nel tempe che dourebbe

pianger

DIALOGO PRIMO. 19. pianger la Tragedia del suo campo, c ciò per non intimorire i Popoli , mostrarsi generoso nel tempo che hà bisogno d'esser seruito, maritarfi non per amore, ma per la sola necessità d'heredi, o per raggione di Caro, odiare gli Eclefiastici per non darli occasione d'insuperbirsi col suo amore, amarliper non farlisdegnare col fuo odio, castigare i fospetti istelfi contrari alla sopranità, tenere il Popolo in freno, fabricar Cittadelle per tutto, e finalmente configliare le cose, più tosto per dar la colpa ad altri, nell'occorrenza di qualche cattiuo efito, che per pura raggione, mentre l'intentione de Prencipi che hà la maestà per fondamento, difficilmente s'accomoda soggettione de gli altrui configli. C. (28) . . .

#### 20 PARTE PRIMA

Ecco la maggior parte delle macfime particolari de' nostri Prencipi. Ben'è vero che gli vni sanno meglio adoperarle de gli altri, end'è che regnano in maggiore

prosperità.

Con Poueri Prencipi a quanti inuiluppi sono sogetti, per conferuare vn Mondo, nel quale la meno parte è loro, mentre to dubbio di perdere gli sa godere intimore, ciò che i sudditi godono nella quiete. Le Republiche adogui modo non giosscono nella roconsigli di tutto quel riposoche gli altri pensano. Altri imbrogli di politica tormentano i ceruelli de' Senatori, che maneggiano gli affari publici.

AMB. Pur troppo è verò; hauend' ancor loro quafi fempre la peggio, mentre non fi troua nell'vniuerfo vniuerfo alcuna Republica, che non fia circondata da cento ne-

Con. Chi volesse misurar la Politica, o sia massima delle Republiche, trouarebbe non molte diffenti raggioni; di quelle ch'ella hà derto poco innanzi. Diciamo il vero, che fanno altro le Republiche (almeno la maggior parte) in questi tempi, che seminar discordie ne'Prencipati, che ediar tutto quello che nonè libero, che accumular non va folo teforo, ma tanti tesori quanti sudditi, che cambiar allo spesso voglie, e pensieri, che tener per amici i nemici, e pen nemici gli amici, che hauer sospetta ogni grandezza, che configliar sempre la di-Arutione de'Prencipati, che proeurar leghe per loro folo auan-

#### - 22 PARTE PRIMA

taggio, e cento, e mille altre massime che tralascio per riuerenza. Hora se le massime de' Preucipi , fono nell'apparenza ardue, e seucre a chi le mira con altro occhio, che con quello della Politica, certo che quelle delle Republiche non sono di meno differente apparenta. Vero e che tanto i Prencipi che le Republiche, vollero inuentar tali massime di viuere, di vista cosi feuera, per obligare i ropoli a non fiffar tanto gli occhi di fopra; perche bisogna che queste cose, fi trattino ne' più segreti cabinetti de' prencipi, e configli di kepublica.

AMB. Se'i Prencipi Signor Configliere, non studiassero notte, e giorno la distruttione delle Republiche, vi prometto, che il Mondo

DIALOGO PRIMO Mondo sarebbe in maggior pace, egli Huomini in più riposo. Nel principio che le Republiche cominciarono a nascere, vissero Cenza disturbi; applicandosi più tosto al valore, che alle massime della Politica, ma dopo che nacque l'inuidia, e che l'ambitione d'effer rencipe, diede principio a perseguitar il riposo delle Republiche, certo che queste si viddero obligate, di studiar il modo di resistere a tante intraprese ; che s'andauano formando contro di loro. Ma però la massina particolare delle Republiche non d'offendere, ma di difendere; & il fine principale di viuer con vna continua apprentione inon è altro che la fola confernatione del loro Dominio, e libertà. Hanno troppo viua, e presente, ben-· che

#### DIALOGO I.

distimi distruggerebbono a loro, perche il Lupo quando non è occupato à seguir le Fiere nella Campagna, trama infidie alle Pecorelle che stanno nella Mandra. Seminano discordie ne' Prencipati, per distornare i Prencipi da' disegni cho tengono contro le Republiche, securi di non goder la pace, se non sono i Prencipi occupati altroue. Ogni potenza l'è sospetta, mentre ogni potenza dà a loro mille sogetti da sospettare. Odiano quello che nonè libero è vero, perche tutto quello che non è libero, odia la loro libertà, si che non cominciano ad odiare, ma odiano a chi l'odia. Confidano poco perche il Colombo (fiami lecito di parlar facetamente) non può guadagnar moltò, quando va per confessarsi

all' Aquila. Fanno non vinteforo con le loro industrie, ma quanti particolari tanti tesori, mentre, i particolari disendono nell'occarenze il publico, godendo i Popolidelle Republiche, maggior commodo di quello che godono i Popoli d'un Prencipato, doue i tesori

sono tutti del Prencipe.

Con. vna picciola Republica hà maggior forza di tramar' infidie ad vn Prencipato, che non già vn gran Prencipe ad vna picciola Republica. Nell' vna combatte in fua difefa quel nome di libertà, a cui baftano pochi colpi, per ridurre vn vaffallaggio alla fua dinotione. Nell' altro fi fa inanfi Ia feruitù, la quale difficilmente può far breccia nell' animo della libertà. A tutti i Prencipi però non riesce in bene la steffa Poli-

tica

Di alogo I. 27
tica, ne à tutte le Republiche la
medesima massima, mancando
bene spesso, o la forma alla materia, o alla materia la forma, e
credo che si seruono dell'armi in
mancanza della Politica.

Che vagliono Signor Configliere il valore, la virtù, la prudenza politica, anzi l'arte de' Politici, se Iddio non è con l'arte, · con la prudenza, con la virtù, e con il valore, e de' sudditi, e de' Prencipi, é delle Republiche, e de' ·Cittadini? Per me credo fermamente che il sopremo fattore, a cui appartiene tutta la Terra, hà voluto distribuire le cose cosi, cioè quà va Prencipato, e la vna Republica volendo in questa maniera frenare l'anidità del loro Dominio, mentre la vicinanza delle Republiche trattiene i pren-

cipi, a non diuenir Tiranni, e l'esempio de' prencipati, sa mansueti i Gouernatori delle Republiche. Oh quanti prencipi vorrebbono esser' vbbiditi da' loro fudditi, anco contro l'ordine della' Natura, come già fece Eliogabalo, che transformò la Notte in giorno, se non temessero di cader nelle tenebre delle riuolutioni ciuili? Oh quanti farebbono cader vittima alla loro libidine, le Verginelle più innocenti de'loro Stati (dico in publico, perche non sò ciò che fanno in segreto) se non dubitassero di vedersi scacciati come rei, da quel Trono che li faceua Prencipi? Oh quanti spogliarebbono i loro fudditi, anzi fcorticarebbono, i loro Vasfalli, di tutto ciò che loro diede in possesso la Natura, se non credesfero di perdere con la Maestà gli accumulati tesori? Oh quanti trattarebbono da schiaui i principali sudditi de' loro Stati, non che i Vassalli ordinari delle loro Città, se non gli diuertisse da tali pensieri, e non li mettesse al douere, il dubbio di sentir quelle vaci, Muora Muora il mal gouerno, Vina vina la libertà?

Con. Il rimore è vno stimolo molto pungente negli animi, o de' più vili, o de' più grandi, de' più viliperche non hanno di quella materia che suol dare il cuore, per ributtarlo, de' più grandi, perche auidi del molto, temono troppo di perdere anco il poco. Ond è che non posso negare, che trà tanti prencipi, non se ne trouano molti di questo humore, e forse peggiore?

30

AMB. Et io confesso, che sià molti, che si trouano immersi in tal baratro, se non con gli essetti, almeno co' pensieri, se ne trouano diucisi, arrichiti di sentimenti pij, religiosi, & esemplari, non solamente a' loro popoli, ma quasi all Vniuerso, quantunque il nome de' prencipi cattiui, corre più volentieri, che quello de' prencipibuoni.

amare i loro sudditi?

Aмв. Questo punto è yn poco gattoglioso per esser' csplicato da yn

DIALOGO I. da vn Senatore di Republica. Ad ogni modo hauendo io medesimo anteposto il problema, bisogna ancora che io stesso sia quello che ne sciolga i dubbi, e che rischiari i pensieri, tanto più che non parlando in noi, altro che l'amicitia in tali trattenimenti, non si può dubitare che siano per portar pregiuditio, ne le sue parole alle mie, nè le mie alle sue, onde è che possiamo liberamente esplicare tutri i nostri pensieri, senza celar cosa che potesse pregiudicare alla fincerità de' nostri discorsi. Dirò dunque, e per l'obligo della mia parola, e per la sodisfartione della sua domanda, che le Republiche, o siano Democratiche, ò Aristocratiche, ò Aristocratiche senza Nobili, o Democratiche senza ropolo, basta che aguisa di

palle, che fanno allo spesso falloa chi le tiene in mano, seruono di gioco alla Fortuna di molti, particolarmente di quelli che si stimano i più fortunati. Par cosa impossibile che possa vna Republica errare, essendo composta di tanti Capi, e pure souente erra per non hauer capo. Il popolo che per ordinario è più insolente nelle Republiche, che ne' Prencipati, per esser egli stesso il comandante : delle sue voglie, ama la libertà, enon senzaraggione, mentre insieme con la libertà, se gli lascia libero quel mio, e quel tuo, che fono bene spesso la causa di tante, e s'infinite distintioni, anzi guerre e Campali, e Ciuili, non folo tra Mercanti, e Mercanti, ma fra parenti, e tça prencipi, e prencipi. Dipiù al Popolo della Republica, fe gli

DIALOGO I. se gli lascia, la libertà di pagare, non quelle contributioni che haurebbe bisogno il publico, ma quella somma che può senza fatiga sopportare, per non dir quel danaro che folo auanza al suo gusto. Oltre che gode il privilegio che è proprio di Cittadini, cioè di risentirsi in publico, & in segreto, nel Senato, e nelle Piazze d'ogni picciola impofitione che gli domanda, fuori dell' ordinario. Non hanno questo sollieuo i Popoli che nascono sudditi d'un prencipe.Loro è prohibito dalla raggione di Stato, d'aprir la bocca, per domandar anco giustitia delle più insopportabili grauezze, che però si veggono forzati di pagare a loro dispetto, ciò che il prencipe vuole, non quello che la loro poffibilità può sopportare, dalla qual PARTE I.

cosa inuiperiti gli animi de' popoli, nascondono contro il prencipe vn'odio coperto, che ferpeggiando a poco a poco, nel petto di questo, e di quello, ne nasceno poi tante riuolutioni ciuili, tante guerre interne, & esterne, tanti cambiamenti di Stati, tante ribellioni di Popoli, tante cadute di Corone, tante perdite di Regni, tanti homicidi di Ministri, tanti incendi di palatii, e tante distruttioni di Famiglie. L'eco di tutte queste voci lamenteuoli, anzi il suono di queste disgrarie, ribomba dal prencipato alla Republica, e dal cuore del Vaffallo al petto. del Cittadino, non senza far breccia all' animo de' Senatori, mentre il timore di non veder nelle Republiche, ciò che si vede ne Prencipati, trattiene al loro doue-

ré i

DIALOGO I. re i Gouernatori di dette Republiche, quali per dubbio di non perdere ogni vno di loro quell' ambitione di chiamarsi soprano, lasciano il popolo in libertà. Anzi dirò di più che in alcune Republiche i Senatori si contentano di lasciar l'arrosto al popolo, e di conservare il fumo per loro, e veramente s'il Cittadino d'vna Republica, sopportasse le medesime granezze, che sopportano i sudditi d'un prencipe, meglio sarebbe d'effer suddito d'vn Prencipe, che Cittadino d'vna Republica, perche finalmente vn' Huomo goderebbe forse più di seruire va Padrone che può tutto, che vn Senatore che non può nulla. Il timore dunque di non far del Prencipato Republica, e della Republica prencipato, obliga il pren-

3 6

cipe ad amare il popolo, & il Se-natore a non fare il Prencipe.

Con. Già che la libertà dell'amicitia, e l'amicitia difinteressata d'ogni passione, formano, e danno la forza al nostro raggionamento, voglio ancora io con sua licenza, dire il mio sentimento, sù questo particolare. Le Republiche Signor' Ambasciatore (al meno secondo il mio credere) non hanno più nemici potenti,o . più occulti persecutori, de' Go- uernatori medefimi che le gouernano. Questa propositione in , vero par troppo ardua da dire : nella presenza d'vno ch'è il membro principale della sua Republica. Ma perche io parlo con l'accettione de'buoni, frà il quale numero ella tiene il primo luogo, non potrà riceuere per questo al-

cuna ..

DIALOG: I. cuna offesa, la sua presenza. Voglia il vero i Gouernatori di Republica, non sono nè Prencipi, nè Popolo, non sono Popolo, perche signoreggiano il Popolo, nè sono Prencipi, mentre non hanno Principato da dispensare a loro piacere. Se pur dir non vogliamo, che fono Popolo, . e rrencipi, fono Popolo, perche la sorte, e non il merito li fa prencipi, e sono prencipi, mentre l'ignoranza del popolo l'elige, anzi l'acclama bene spesso per tali. Non fanno credo le Republiche, che la loro conservatione consiste nella virtù, perche in questi tempi si veggono pochi Senatori virtuofi. Anzi in alcune Republiche, vna gran parte de' principali Gouernatori, non studiano quasi altra politica, che PARTE I.

il negotio nè altra massima che l'acquifto del numero delle palle, onde quell'affetto che mostrano al ropolo, è tutto interesse, e quell'interesse che gli conthringe all'affecto, l'obliga d'odiare quelli che son forzati d'amare. Quanti Senatori hò conosciuto di qua, e di là de' Monti, che stauano dalla matina, a fera impiegati a parlar di questa. specie di negotio, e di quella qualità di mercantia & andauanano nel Senato folamente per farsi vedere? Quanti n'hò veduti di quelli, che parlauano bene di comprare, e di vendere, di merlucci, di lane, e di seta, e poi non fapeuano dire, se la loro Republica era L'emocrotica, e Aristocratica ? Hora che bene può sperare vna pouera Republica

DIALOGO I. blica da tali Gouernatori? Per me li chiamo nemici, non amici, mentre portano con la loro ignoranza al publico, ( mi perdonino i virtuosi & i buoni) più danno che vtile. Il peggio è che ingannano il popolo, & il Senato, con vna certa apparenza mendicara, foura la quale bene spesso si riposa la sauiezza istessa de'. più accorti Senatori, che credono d'effer tutto oro quello che luce. Voglio dire di quelli che in ogni parola,. con vna voce hora scuera, & hora sommessa, allegano il Nuouo Testamento, & il Vecchio, in ogni periodo l'esatra giuttitia de' Locrefi. Quando si trattano, e consultano punti di pace, e loro si fanno subito inanzi, con allegar la causa della distrutione di Troia, e nelle

consulte di guerra, antepongono: la caduta miserabile de' Romani, e quel che potrebbe dar da marauigliare che non hauranno. mai inteso parlare di Roma, ne vedure l'Historie di Troia,o quelle di Locri. Se vogliono poi farsi conoscere Legislatori, col parlare d'introdur leggi, apportano 'subito per testimonio Licurgo. Se la necessità obliga la Repupublica a crear Capitani per lo seruitio della loro armata, essi immediatamente formano yn panegerico nel Senato, in lode di tutti i più famosi Guerrieri di . Roma antica, e di sparta, pregando i Senatori di non voler tralignare nell'eletione dall'esempio di queste. E finalmente non parlano d'altro, che del dono celefte della libertà, esclamando

con

DIALOGO I. con gran' ardore, e vehemenza, & in segreto, & in publico, che bisogna spargere il sangue, la vita, e la robba in servitio della Patria che se loro mancano alla Republica, che la republica mancarà à toro, che il gonernar con gli occhi chiafi, non è da tolerare ne tempi che i loro nemici tengono gli occhi, e le mani aperte contro di loro, e che ogni uno pensi che l'operationi del Senato, sono cenfur. ti dal Popolo & aggiungono rante altre raggioni, che paiono a sentirli, e vederli tanti Moise. Ben'è vero che queste sono cose scritte in carta, o copiate da qualche libro, (se pur ne leggono il che non credo ) & inparate alla memoria, per seruirsene in tali rancontri, che però poco frutto riceue il Senato, e niente la Republica, la quale hà biso-

gno d'instruttioni vsciti dal cuore, non partoriti dalla solalingua. Che occorre mostrare vn' affetto finto al beneficio publico, se turri gli effetti veri, sono indrizzati al loro profitto? Riguardiamo vn poco la caduta di venti, e più Republiche in Italia, e trouaremo che la loro ruina, non hebbe origine dalla mancanza d'affetto al Pópolo, ina dal mancamento di giudicio a' Governatori del Popolo. E'più nemico del Prencipe quel Capitano, che non hà cuore da combattere, e che riceue il Capitanato, di quello che entra nello Stato per combatterlo. Quello che viene per combatterlo, viene come nemico scoperto, e ad ogni passo intimandoci guerra, ci. auisa anco a star su la difesa.

Al con-

DIALOGO I. Al contrario quello che non hà cuore è vn nemico scoperto, che addormenta con la fua codardia la speranza del Prencipe, il quale resta ingannato, e vinto, per stimare i nemici amici. Della stessa maniera vna Republica non corre tanto pericolo di perdersi, per l'insidie che le vengono tramate da'nemici esterni, quanto che dall'offese che riceue dall' interni. Il male che riceue da'nemici esterni, o per meglio dire da'nemici giurati, non l'hà, mà lo vede, & al contrario il danno. che li portano i suoi nemici coperti, che vuol dire, i suoi Cittadini che non hanno giudicio da ben gouernarla, non lo vede, ma lo possice. Non nego io, gia losò, già l'hò visto, e lo veggo, che alcune Republiche

## PARTE I.

( particolarmente Venetia il di cui Leone, non la perdona che agli innocenti Danieli) non siano arricchite di sogetti espertisfimi, ne'quali vgualmente vi fi vede risplendere, & il merito de' costumi, e del sapere. So che si ritrouano Senatori, l'operationi de' quali non sono indrizzate alla fola vista del publico, ma al' profitto comune della ratria, anzi all'esercitio della vera virtù, e sò ancora che molti vanno nel Senato, per seruire la Republica, non per ambire gli honori. Ma il comune, la parte principale, il corpo che forma, e che mantiene, o pure che da la sostanza alle membra d'yna Republica, è infetto dall'ignoranza, per non dir ch'è vn ignorante infettato, e quel membrolino che non da ma riceue:

DIALOGO I. riceue la sostanza del corpo, è virtuoso, e capace di ben gouernare. None vero che ne' Configli, ne' Senati son rari i Dotti, ma bene spessi gli ignoranti. Per vno che farà buon Politico, difinteressato de'parenti, affettionato alla Patria, & amico della giustitia, se ne trouaranno dieci, che non conoscono nè giustitia; nè patria, nè politica, interessati solo agli interessi de'parenti. Se l'ignorante almeno filasciasse condurre, da quello che sa più di lui, le cose non andarebbono male, ma il peggio è che niuno / crede di saper poco, onde stimandosi il più semplice vn Catone, non la cederebbe nell'occorrenze agli Catoni istessi se vi fossero. Difficilmente va numero infinitamente minore, può contrastare con vn'altro infinitamente maggiore, già che non il minore al maggiore mà il maggiore tira a se il minore. Ch'è la causa perche io chiamo i Gouernatori delle Republiche, nemici del Senato, ma non darci questo titolo, à quelli che conoscendo la loro inhabilità (perche fo bene che tutti non possono esser'altre tanti Catoni) si sotto mettessero a coloro, che intendono gli affiri meglio di loro. Se così è, se la più gran parte gioca a indouinare, che vale dunque Signor'Ambasciatore, ad vn'huomo d'hauer' vn' orrecchia fana; e perfetta, e tutto il corpo infermo, e guafto?

Am B. Il corpo intiero d'vn Senato, domina, non gouerna la Republica, e quel membrolino che

.voi

DIALOGO I. voi dite gouerna mà non domina. Tutte le membra del corpo, non riceuono il nodrimento che dalla propria natura. Basta la sola mano, per scendere il cibo al corpo, perche riceuendolo il corpo dalla mano, lo distribuisce poi all'altre membra. Voglio dire che poco importa alla Republica che in vn Senaro, vi siano Senatori inesperti, pure che n'habbia alcuno esperto, prudente, e virtuoso le basta. Vn buon giudicio, vn' ingegno Sauio, vn' Huomo capace, è sufficiente da gouernar più Regni, non che vn Popolo, e la Francia ci n'hà dato molti esempi.

Con. La Francia non è Republica, è vn Regno, e perche sà così bene mantenersi la Corona, merita d'esser Regno, e non Re-

publica. I fuoi ropoli fono particolari, & vniuerfali, vniuerfali, perchesanno conuersare con tutti,& accommodarfi con ogni vno, particolari mentre nissuno, o pochi fanno accomodarfi come bisogna, e conuersare com è nicesfario con loro. Lo spirito, l'ingegno, & il giudicio di molti valorolissimi ke, & espertissimi Ministrì, l'hà ridotto nell'auge della grandezza doue si ritroua al presente, ma però se la politica, se il giudicio non fosse stato accompagnato con la Fortuna, nella perfona di quelli che voi pensate, e che io m'imagino, non sò come le cose sarebbono andate. Per me credo, che le Republiche, che vogliono conservarsi, bisogna che habbino ne'Senati delle tre parti due di Senatori virtuofi, & efperti

DIALOGO I. perti, non delle tre vna. In vn Prencipato corre vn'altra raggione, perche vn Ministro di Stato, può giocare col rischio, o per dir meglio far la cose con la Fortuna. dopo hauer fatto il possibile con lo sforzo del suo ingegno. Ma le Republiche conviene star sempre forto la forza della virru, e non già della Fortuna. Io rassomiglio vna Republica ad vna Naue, percossa dall'onde, in alto Mare, alla quale non basta per ridursi in porto falua, e libera la pratica, & esperienza d'vn sol buon Timoniere, bisogna che visiano di Marinari pratici, per ammaniar'ostender le vele, per maneggiar le corde, & altre cose nicessarie. Così non bastache vn Senatore intenda bene gli affari d'vna Republica, ciò sarebbe vn perdere la Republica,



& il Senatore. Quella Republica può viuer ficura, che hà la maggior parte de' Senatori Dotti, & esperimentati nel suo Senato. Mà già che habbiamo discorso baftantemente della rolitica, che vsano i rrencipi verso i sudditi, sarà bene di veder quella che vsano i Sudditi verso i Prencipi.

AMB. I Sudditi de' prencipi Signor Configliere, dopo che il valore cominciò a cambiarfi in intereffe, mutarono di pentiero, accomodando la politica al loro commodo, vedendo che i Prencipi l'haucuano accomodato al loro gusto. Questi studiano al prefente (in questo particolare, quando parlo di Sudditi, intendo di quelli, che sono solleuari, o che sperano solleuarsi in carica) sopra ogni altra cosa l'artissico, la fi montre con sul contre de l'artissico, la fi montre de contre con l'artissico, la fi montre de l'artissico de l'

DIALOGO I. tione, & il rispetto, con l'artificio s'aprono la porta, con la fintione s'inalfano, e con il rispetto si conseruano. Il rispetto che portano, o che almeno mostrano di portare al Prencipe, porta il profitto alla lor casa, la fintione che non fingono d'esercitare, ma ch'esercitano con i Corteggiani, li mantiene nella Corte, e l'artificio che impiegano per guadagnar la gratia del Prencipe, l'applauso del Popolo, el'amicitia de' Nobili, li fa maggiori di loro stessi, non che de' loro maggiori.

Con. Queste massime credo che sono crescinte col Mondo, e nate con il prencipato. Ben' è vero che non fono così spesse come ne' fecoli andati,mentre adefso la politica de' prencipi hà trouato il modo di dar le cariche



PARTE I.

perpetue, per leuare il modo a' fudditi d'instruirsi a spese del

Prencipe.

AMB. Vna Republica delle più picciole, può esser grande, perche non la quantità de' sudditi, ma la qualità de' sogetti', mette vna Republica in stima. La quantirà confonde,e la qualità da l'ordinc, onde essendo stimata da tutti Politici, vera Republica quella ch'è bene ordinata, non bisogna dunque che la Republica cerchi la quantità che confonde, ma la qualità che da l'ordine. Di qui auuiene che per leuare il gran concorso di Forasteri, che potrebbe gettarsi nelle Città libere, per viuer con la liberta che queste godono, le Republiche hanno stabilite Leggi, con le quali si prohibisee di riccuere altri Cittadini che Dialogo I. 53 che gli ordinari, se pure qualche bisogno estra ordinario non lo ricercasse. I Prencipi poi non hanno bisogno della qualità, ma della quantità, perche il numero de' Vassalli li sa Prencipi, che però poco curano di cercar la qualità de' loro sudditi, pure che la quantità cerchi a loro.

Con. Sì, ma non bisogna che il Prencipe con la quantità, formi vna vgualità, perche intal caso in luogo d'ingrandite vn Prencipato, genera vna Republica. Conuiene ancora ad vn buon Prencipe, riguardage la qualità de Sudditi, ond'è che i Prencipi nostri, hora abassano questo, & hora inaliano quello, per introdurre con tale dissignationale la gelosia tra' Sudditi. Così il Prencipe leua dal suo cuore la gelosia, e lo

74 PARTE I. fospetto, nel leuare da' suoi Vasfalli I V gualità, che è nemica giurata de' Prencipati. Ma torniamo al nostro primo punto. Vediamo vn poco, se l'esercitar la Politica in questi tempi, sia più facile che non era già negli antichi. Che dice ella di questo Signor' Ambasciatore?

AMB. Pare più facile Signor Configliere, e dirò perche, perche è più facile di giudicare, e criuellar le cose che habbiamo presenti, & inansi gli occhi, o al meno l'imagine viua, che non già le passate, delle quali la memoria, o ch'è persa, o ch'è falsa, o per lo meno inuestita di quegli abiti, tanto comuni al Secolo presente, che gli Storici, non sanno far'altro che colorire il falso col vero, ed il vero col falso. Le punture passate non pungono

DIALOGO I. pungono tanto, che le presenti, e quel male che citocca, fi può più facilmente mostrare, di quello che non habbiamo mai veduto, o toccato. Vn Decrepito, non potrobbe, ne saprebbe dar relatione ad vn Medico, di qualche infermità contratta nella sua giouentù. Si raccorderà forse d'effere stato in tal tempo infermo, mà non saprà ridire le qualità, o siano parti colarità della malatia? Che però non potendosi ben misurare la politica vecchia, con la nuoua, & hauendo le difficoltà della nuoua presenti, e quelle della vecchia lontane, mi do a credere che le brighe che si rancontrano nelle Politica de' tempi correnti, super rano di gran lunga a quelle de fecoli andati.

Con. Et a me quello che mi



PARTE I.

fa credere il contrario è, che gli-Antichi non haueuano Signor' Ambasciatore quella commodità, che hanno i nostri Politici presenti. Bisognaua che quelli con la forza dell' intelletto, e dell' imaginatione, formaffero, e limbicassero la sostanza della Politica, mancando a loro la commodità di sciegliere le operationi (dirò cofi) politicali, tra l'esperienze degli altri. Conueniua sudar le vigilie intiere, per inuentar le massime di Stato, prima di darle. in esecutione. I Giudici, i Gouernatori, anzi i Prencipi, anzi i Politici, non fignoreggiauano, non trattauano con popoli affefatti all' vbbidienza, ma con perfone che non temeuano di dir Poglio à Magistrati, e di dar del tù 2'Prencipi. Son fortunati al presente i nostri

DIALOGO I. nostri Politici, perche caminano per vna strada battuta. Sc gli appresentano tanti esempi, tante proue, tante esperienze, che non faprebbono errare, se pure volessero, e pure errano perche non vogliono. Loro non hanno la difficoltà d'inventare, ma folamente di sciegliere, ad ogni mode per non hauer la fatica di sciegliere inuentano, e pure bene spesso inuentano, ciò ch' è stato rinunciato dagli altri, mentre non si tratta politica in questi tempi nelle Corti de' Prencipi, o nelle Republiche, che non sia stata cento volte criuellata. Oltre a ciò i nostri buoni politici, hanno vn'altro auantaggio, perche entrano a trattare con popoli tanto costumati all' vbbidienza, che paiono più tosto scolari d'un pedantaccio nella

C . 5



58. PARTE I. Ichuola, che fudditi d'vn Prencipe

nel Prencipato.

AMB. Son forzato di rompere il filo al fuo discorso, già che la libertà è madre de' discorsi samiliari, non potendo dare il confenso a tali pensieri. Ne' tempi antichi Signor Configliere, si vedeuano più Republiche, che Prencipati, e voglio credere che ciò venisse dall' inclinatione de' Popoli, che amauano meglio di viuer liberi con la Natura, che sogerti con la volontà, e se pure le catene non l'hauessero costretto alla seruitù, non sarebbero vsciti dalla libertà. Con tutto ciò il nome Reggio non cra tanto odiofo da' ropoli, quanto adesso dalle Republiche. Onde per discacciare i Tarquini tiganni, bilogno. che la persuasina de' più esperti Orgrori,

DIALOGO I. Oratori, impiegasse la forza delle preghiere, & orationi. Non fapeuano i Popoli istessi domandar ciò che loro bifognaua, non auczzi all' vbbidienza, fi rendeuano insolenti nelle domande, perche domandauano ciò che loro voleuano, non quello che il profitto del l'rencipe ricercana. Loro stauano quasi sempre con l'armi alle mani, per dar' apprensione a quei Ministri che li gouernauano. La finta voce d'vn Oracolo, era bastante a signoreggiare i cuori de' principali della Città, & 2, rinuerlare tutto ciò che la diligenza, e prudenza d'vn Politico haueua Stabilito in sei Lustri. Correuano gli Huomini, doue la Fortuna li guidana, non doue l'vbbidienza li chiamaua. L'impeto Popolare appena nato moriua, e perche



60

moriua allo spesso, sorgeua souen-Chi fuggiua il punto saluaua la vita, mentre la vendetta dominaua gli animi non i cuori, l'esterno, non l'interno. Tutte queste cose però che paiono nell'apparenza difficili, non rendeuano difficile, la Politica difficile, perche in . . tal tempo le Città erano Campagne, e le Campagne Città, onde il più delle volte i Politici gouernauano Città senza Huomini, & Huomini senza Città. Ma quando le cose cominciarono a mutar natura, cioè gli Huomini a ritirarsi ne' loro Alberghi , contentandosi di viuer semplicemente più tosto da Manuali che da Soldati, la Politica diuenne tanto facile, mediante la bontà de'Popoli, che abusando i Politici di questabonta .

DIALOGO I. 61 bontà diuennero Tiranni, e nonper altro se non che per la faciltà che se gli appresentaua, di far le cose con gli occhi chiusi, che vuol dire a lor commodo, e a loro gusto. Non haucuano i Politici da contrastar con altro che con la fola inuidia (che a dire il vero, non era poco) de' pretendenti, e con la dipendenza del Popolo. La Deità : dell' vno seruiua per dare stimolo all'altro. Gli Eclesiastici erano sudditi; non prencipi, e finalniente il valore de' Soldati, e la virtù de' Filosofi si stimaua anco' tra le persecutioni.

CON. Qual Politico, qual Ministro di Stato, qual Gouernatore di Prouincia, qual Senatore di Republica, si troua nel nostro Secolo, che giunga non dico che vguagli, ad vna delle sole massime virtuose di quel Catone, che su stimato nel suo tempo, e riuerito al presente dalla Fama, come vno de'più esperti Politici, che vedesse mai il Sole, anzi come la vera Idea, della perfetta Politica, eche hà; seruito, e seruirà d'esempio a tutti coloro che seguono la raggione di Stato. E pure questo Catone che si vidde appoggiata. soura il Colosso del suo ceruello, la macchina d'un Mondo, che tal'appunto era Roma nel fuo tempo. Dico quel Catone che merito di star sopra i Cesari, i Pompei, e gli Oratij fû forza di star sotto vn Clodio, & vn Vatinio, i più sogetti inesperti che vedesse quella Republica, o se pure erano esperti, erano nel male: -

DIALOGO I. male, mà non già nel bene. Mirate questo Catone, dou'cgli e? Prigioniero dal comando, dell' onnipotenza vsurpata di Cesare alla Republica, e perche Prigioniero vn tal' Huomo? Per volersi opporre all'introdutione della legge Agraria, tanto perniciosa al Popolo. Tutte le lingue acclamauano Catone per il non plus vltra della perfetta Politica, tutti lo stimauano impareggiabile nell'affetto verso la Patria, e nell'amore verso il Popolo. I maggiori lo stimauano maggiore di loro stessi, i minori, o fia la Plebe, l'adoraua, come operatore d'ogni bene, e pure mentre Vatinio, e Catone cercano la Pretoria, questo per seruir la Patria, quello per honorar se stesso, Vatinio indegno con tutto ciò l'ottiene, e Catone dignissimo ne viene: rimosso. Chi fù mai più molestato da Catone ? Chi più di Catone inuidiato? A qual Politico di questi tempi, bastarebbe. l'animo di difendere con la lingua,con l'ingegno,e col ferro vna Roma, & vna Roma molestata: da tanti nemici, da tanti Pretendenti, anzi da tanti Tiranni? Non: voglio portarui per maggior proua, mille altre esempi successi & in: Athene, & in Sparta; & in. cento, e mille altri luoghi. Basta senza alcun dubbio, il solo: esempio di Catone, a far vedere quanto più difficile fosse d'esercitar la Politica in quei tempi? Che rifusciti Roma, ch'entri agouernarla vno di questi nostri Politici, che il volgo comune-

DIALOGO I. 65. mente chiama Politiconi? Che si vegga vn poco s'haurà tanta facondia, da poter con l'arini non già, mà con la persuasiua liberar Vtica dall'esterminio prima preparatoli, che minacciatoli, dallo sdegno feroce di Scipione, e Iuba? Che s'osserui se quel Politicone (chiamamolo cesì, già che così vuol' effer chiamato) che non hà cuore di contrastare in quel Prencipato, con quel corteggiano, & in quella Republica, con quel Cittadino nemico della Patria, s'haurà petto di dire nella Casa di Silla a Sarpedone, tanto corgiunto con Silla, che bisogna liberar la Patria dalla tiranniae d'un Sila, d'vn Silla la di cui empietà, non volcua veder altro, che da vna porta entrar catenati i viui,



e dall'altra vscire strascinati i morti? Che si vegga, che si, vegga, come questo tale trattarà nell'istesso tempo, con vn Senato difunito, con vn Popolo intimorito, con Cittadini diuenuti Tiranni nella Città, e con nemici fatti Cittadini fuori le mura? Tutta la Politica presente che gira per l'Italia, tanto stimata, e degna veramente da stimare, non saprebbe forse gouernar Roma, nello stato che vi dico, e pure tutta l'Italia è ben gouernata, perche nell'Italia vi è Roma ma non Roma.

Ams. L'esempio di Roma, e Catone non dà al nostro Secolo, la faciltà di gouernare. Piacesse al Cielo che non l'intorbidassero. E a dire il vero, la Politica di Catone, gli accidenti

DIALOGO I. 67 denti successi in Roma nel suo tempo, rendono senza alcun dubbio più difficile la Politica del nostro secolo, perche molti inciampano, per volcr' applicare rimedi troppo vecchi, a malatie troppo nuoue. Catone nacque, anzi visse in vn tempo, e gouernò in vn Secolo, pieno più : d'Huomini che di Politici, che in buon linguaggio vuol dire, che pochi ardiuano d'intraprendere il maneggio d'affari publi-ci, ma molti si sottometteuano a chi li trattaua. Al contrario noi fiamo in yn Secolo carico più di Politici, che d'huomini, cicè che tutti vogliono parer Politici. Nel tempo di Catone, Catone non haueua altri simili, & egli forse solo daua le leggi alla Politica. Al presente ogni



## 68 PARTE I.

Cortegianuccio vuol dar legge a quel Politico che gouerna, perche ogni Corregianuccio crede, o per dir meglio vuol' effer maggiore della Politica istessa. Prima l'ignoranza cedeua alla Politica, ma adesso la Politica bisogna che ceda all'ignoranza. Quando parlaua nel Senato. d'Athene, o di Roma vn Politico, tutti applaudeuano, e tutti confirmauano, con non mediocre applauso il suo dire, in. questi tempi & in qualsivoglia. Senato, quando parla il principale tra tutti i Politici, chi difprezza i suoi concetti, chi siburla delle sue parole, chi lo manifesta per troppo seuero, chi lo chiama Hipocrita, & in fomma si risoluono a negar le sue. propositioni, non perche siano. cattineDialogo I. 69 cattiue, ma perche non fanno accomodarfi al buono. Neltempo che Roma, era Roma, la moltitudine applaudeua a'più Politici fi veggono forzati a loro dispetto quel che importa, d'applaudere alla moltitudine.

Con. molte cose mi fanno credere però che l'esercitar la Politica ne' Secoli andati, era cosa molto più facile che non è già nel presente. Primieramente la conseruatione de'Regni, e delle Città, non dipendeua totalmente dall'esfatto giudicio, o dalla discreta prudenza di quel Politico, perche il valore precedeua alla Politica, mentre il ferro era l'arbitro delle dispute de' Senati, dell'eletioni de' Senatori, delle pretentioni de' Grantinia.



70 PARTE I. di, e della dipendenza

di, e della dipendenza de' Popoli. Le stratagemme dell'ingegno, le fintioni delle parole, che sono le massime più comuni a' Politici presenti, erano la causa della perdita de' Politici antichi. All'hora chi fingeua perdeua la Toga, hora chi non sfinge perde la vita. Vn folo parlare equiuoco sdegnaua all'hora i Popoli, hora applaudono i Senati alle forme equiuoche di discorrere. Non era Prouincia alcuna dentro il giro dell'vniuerso che dipendesse da vn solo, mentre il tutto dipendeua da tutti. Oltre che stando gli Huomini sempre con l'armi in mano nelle Campagne, pereuano tutti Prencipi, senza prencipe. Chi hauesse tolto il ferro a vn Cittadino, haurebbe leuato la vita

DIALOGO I. la vita a se stesso. Le Città apparteneuano a'più forti, le campagne a più nemici. Tre cento anni Roma, visse tra i dispareri, e contese de' Tarquini, e de' Gracchi, e pure Roma non abbondò mai di tanti, e di si esperti politici, come in tal tempo. Ben'è vero, che allo spesso i buoni politici, fomentano le discordie, perche le discordie tra Grandi in vna Republica, giouano per mantener la libertà. Ma pero non bisogna fidarsi a tanto, mentre la caduta di quafi tutte le 8 cpubliche dell'vniuerfo, ha hauuto origine dalle distincioni de' Cittadini, e da'dispareri de'Senati. Che però ardifco dire, che tali fomenti fono pericolofi, quando si mescola, con la folicica, l'interesse di quetto, e di quello.



E' ordinario nelle Republiche il trattar le cose con passione. Se questa non si mescolasse negli affari publici, felici si potrebbono dire i Senati. In somma prima gli interesse rublici toccauano il cuore de' particolari, adesso gli interessi de'particolari toccano il cuore del publico.

AMB. Non fecero poco i Politici di Roma, in questi tre cento anni ch'ella dice, di controuerfie, o fiano sconciature del Popolo, perche quantunque le cose soffero tanto accese, ad ogni modo
non seguirono altri fatti, che pochi bandi, pochissime sentenze di
morte, e molto meno consiscationi di Beni.

Con. Siasi come si vuole, basta che i nostri Politici, non sono sfotto il Ciclo di tante burasche. Il tempo

DIALOGO I. Il tempo è serenato, benche vi si vede ancora qualche nebbia volante. Vn poco d'Aria torbida, non offende gli occhi di chi hà veduto le tempeste degli altri. Bella cosa è di vedere vn Politico in questi tempi gouernare vno Stato, anzi fignoreggiare vn Regno, non di Huomini, ma di Bambini, mentre con ordini rigorosi, contrari al senso dell'istessa Natura, che ci stimola al risentimento nelle ingiurie, o grauezze tanto più insopportabili, vien prohibito a chi si sia, non solo di risentirsi

I

delle grauezze grandi che si riceuono da' Soprani , ma ancora dell' ingiurie che danno i più vili Ministri della Corte , non permettendosi nè meno di riceuere quel sollieuo, che si suole hauere nel comunicar le sue

### 74 PARTE I.

afflitioni ad vn' amico, non volendo i Prencipi che alcun Suddito parli di quelle materie, che toccano le grauezze, che loro mettono a' Popoli. Bella cosa dico di vedere gouernare vn rolitico in vn Regno, doue mentre il rolitico dorme, vegliano le Cittadelle in sua disesa, potendo veramente dormir sicuro, mentre tutte l'armi, e forze de' Sudditi stanno racchiuse sotto la sua chiaue. In vn Regno che pare Chiostro di Frati, mentre non potendo gli Huomini tener' armi in Cafa, si veggon' obligati d'empire li loro Cabinetti di Breuiari, e Paternostri. In vn Regno doue non si veggono altri esercitij che di giuochi, per non dir che tutti gli esercitij della giouentù, consistono ne' luffi degli abiti, e nelle vanità

DIALOGO I. nità feminili, onde pure che se gli lasci la libertà d'andare (mi scusi V.S. se parlo così) a puttane, poco curano d'informarsi se il Regno sia mal' o ben gouernato. Le mura in somma in questo no-Rro Secolo custodiscono i Prencipati, e guardano i Regni, e per dirla in poche parole, in diuersi Luoghi i politici non trattano con Huomini, ma con Schiaui, perche le forze, l'armi, i Castelli che sono in mano di quelli che trattano la Politica, rendono gli Huomini più che Schiaui. Chi farà dunque quello che non potesse gouernare in tempi cosi fateti, e con tale specie di Sudditi? Qual cosa potrebbe impedire ad vn Politico, d'acquistar gran sama, con poca Politica?

AMB. Le cose humane Signor

#### 76 PARTE I.

Configliere, iono più facili da raccontare, che d'operare. Se l'operationi non si comprassero con altro prezzo che di parole, nel Mondo non si vedrebbe alcuno portare il titolo d'Otiofo. La rolitica che s'esercita in tempo di pace, pare molto più pericolosa di quella che s'opera, e mette in pratica in tempo di guerra, perche sin come il timore della guerra, da occasione al politico di pensare a casi suoi, così nel tempo di Pace, non lo lascia l'orio di questa, guardare da vicino le cose lontane. Quella politica che par facile all' occhio è difficile all' ingegno, e quella che par facile all' ingegno, è difficile all' occhio. Oh quanti sudori vi vogliono, e sudori da sebricitante, per conseruar non dirò libera, ma nello Stato

DIALOGO I. stato seruile, quell' Italia ch'è stata sempre l'vnico ogetto a' primi Rè del Mondo. Quanti Monarchi hanno speso, anzi perduto il più bel fior della lor Monarchia in Italia, e perche? per guadegnar vn palmo di terreno, di quel terreno che hà più pretendenti, che Prencipi, e più Prencipi che Città. Non v'è picciolo Prencipato in Italia, che non sia inuidiato da' maggiori Monarchi dell' Vniverfo, e non v'è Politico che non stia per questo in vna continua apprensione. 'Nel tempo de' Romani i Politici non doucuano quasi pensare ad altro, che ò alla guerra della Campagna, o alla race della Città, gli amici operauano da amici, & i nemici da nemici. Al presente vn Prencipe che vi sarà nemico, v'insidierà lo

78 PARTE I.

stato dall' vna parte come amico, per dar' occasione a quello che v'è amico d'insidiaruilo come nemico. I Castelli, e le Cittadelle ch'ella crede che rendono la politica facile, mi pare a me che la tengono in vna continua veglia, & apprensione. Basta vn traditore per far perdere vn Castello inespugnabile, al più fedele Capitano dello Stato, e chi perde vn Castello, corre pericolo di perdere vn Regno, perche il nemico entra in Casa con la Casa.

Con. Non facilmente s'infidia da traditori, quello che ben si guarda dalla fedeltà? Basta che i Privati, o siano Ministri di Stato, oaltri cerchino con diligenza per lo servitio publico Huomini fe-

deli?

AMB. Quì sta il punto. Il cuore degli

DIALOGO I. . . . . . . . . . . . 79 re degli Huomini non si vede, la vilta inganna, e le parole deludono bene spesso i più Saui, ond'è che i Prencipi nell' eliger degli Officiali alle volte giuocano alla morra, mentre alcune fiate, quelli che fono stimati buoni, riescono cattini, & i cattini ricufati riefcono buoni. Le guardie che stanno nelle mura delle Città, su le porte de' Regi Palazzi, rodono l'animo del prencipe, nel rempo istesso che indeboliscono i petti de' Sudditi. Ogai strepito da all' armi, il cuore del buon Politico, e non si può dir buon Politico, chi non teme il poco, perche la perdita del poco il più delle volte tira seco la caduta del molto. Ma sentite vn' esempio non men curioso, che politico, dal quale potrete argomentare la verità di ciò

che gli dico Nel Ducato di Milano, pochi anni sono, vn certo Gouernatore che si stimaua, (e siflima ancora, perche viue) dagli Spagnoli il più Politico delle Spagne, corse pericolo di perdere tutto il Ducato, con tutta la sua s'eminente politica, e non per altro che per volersi burlare del poco. Non mostraua mai di turbarfi per qualfifia perdita, anzi. benche hauesse nel cuore qualche difgusto, lo fingcua in modo, che parcua burlarfi dell' ifteffa Fortuna. Vn giorno gli andarono a portar la nuoua della caduta di Mortara in mano de' Francesi, doppo pochi giorni d'affedio, ma egli senza punto turbarsi rispose al Messagiero, Meriara è un pizzo di terra, il mio Re ha tanti Regni? Vn' altra volta gli dissero ancora che

DIALOGO I. 81 che i Franceli haueuano preso valenza, a' quali diede per risposta, che restaua vn' altra Valenza molto più grande in I spagna. Quello però che intorno a questo particolare, è il più curioso d'osseruare nella persona di detto gran Ministro ( cosi lo canonizauano gli Spagnoli) che trattandosi nel Consiglio di guerra, del modo di soccorrer' Alesandria, la quale Città già assediata da' Francesi, staua in precinto di cadere, egli con il suo solito animo, leuatosi in piedi, diede il suo voto terminariuo dicendo, Non bisognatanto affretiarsi, se cade Alesandria resta Pauia. Che vi pare adesso Signor Configliere di questo buon Ministro?

Con. egli non farebbe stato buono nel tempo de' Romani,ne-

mici di tal politica?

Di-s

AMB. Certo nò, perche i Romani andauano con il valore in Casa d'altri, per aspettare i nemici, e questo con la sua Politica l'aspettaua sempre a casa sua. Ben'è vero che la maggior parte dell' hore del giorno, si tratteneua nella conuersatione de Cappuccini, senza che i suoi Soldati lo vedessero.

CON. Sà ella perche? perche alla fua Politica, mancaua il valore. Cartiuo fegno per vno Stato, quando vn Ministro ha ceruello per criuellare, lingua per parlare, ma non cuore da operate?

Amb. In questo errano i Prencipi, che non fanno far la differenza da un gouerno in un'altro, Questo Conte (adesso mi souviene egli è Conte) farebbe stato veramente DIALOGO I. 83
veramente meglio impiegato in
vna Ambasciata, che in vn gouerno militare, perche amaua
molto più di trattenersi con i libri, che con l'armi, oltre che la
vita contemplatiua, e non l'attiua
era il suo vnico stromento.

Con. Mi marauiglio che gli Spagnoli precipitino in tali errori, se non si fa cosa in Ispagna, che non si criuelli prima cento volte, in cento Consigli, da mille

Configlieri?

AMB. Far troppo il Republicone in vn Prencipato è molto pericolofo. Vna Colonna si mantiene dritta, mediante il peso, che tale la mantiene, ma se per auuentura comincia a pendere, quello stesso peso, che prima seruiua a mantenerla dritta, serue doppo a farla cascare. Nel tempo che le

#### PARTE I.

Republiche cominciauano a riceuer: l'origine del loro stabilimento, i Politici per lo di loro gouerno, si seruiuano di tutto il peso della Politica, perche si trattaua di maneggiar il liuello della drittura, ma in questi tempi, che quasi cominciano a declinare, se non nella qualità al meno nella quantità, non bisogna seruitsi di quello istesso peso si grave. Gli Spagnoli che affottigliano la politica, o pure che carricano, & aggrauano di troppo Politica i Regni, li perdono dandoli più pe--To, che le loro forze baltano a fostenere. Lasciamo adesso gli Spagnoli, e ripigliamo il proprio filo: del nostro raggionamento, e diciamo che vna delle cose principali, che rende difficile la Politica de' nostri tempi, sa la potenzadel-

DIALOGO I. 85 za dello Stato Ecclefiastico. Ma di gratia osseruiamo un poco, senza alcuna passione l'essere degli Eclesiastici. Loro senza alcun dubbio, nel prencipato formano vna Republica, e nella Republica vn Prencipato, mentre in questo non conoscono il Prencipe, che come Capo di Republica, e nella Republica vogliono fare di tutti insieme vn. fol corpo, a pregiudicio del Senato. lo non sò come possa al presente vn Senato in vna Republica, vn Prencipe in vn Prencipato chiamarsi assoluto Signore; o Signore Soprano? Quello è Soprano che non hà altrifimili. Gli Eclesiastici vogliono esser conosciuti Soprani nello Spirituale, anzi di giorno in giorno cercano di tentar l'impossi-

PARTE I. bile, per esentarsi dalla Sopranità Secolare, cioè di non esser sogetti all'auttorità de'Prencipi, o de' Senati. E veramente toltone Venetia che conserua ad onta de' fuoi inuidiofi, i priuileggi dategli dalla natura, dagli Imperadori, e da tanti Pontefici, doue sono in Italia questi assoluti Soprani ? Venetia sola nelli suoi -Stati castiga, domina, e corregge gli Eclesiastici, e Secolari, cosi conforme fa il Pontefice nel ristretto del suo Dominio, Má del resto quale Republica, ardirà (dire così ) di metter la mano all'Aratro, e castigare vn' Ecclesiastico deliquente? Forse Lucca che nel tempo d'Vrbano VIII. restò escomunicata quasi due anni, per non so che minaccie vsate contro gli scandali

d'al-

DIALOGO I. d'alcuni Preti, bisognando cedere con discapito della sua auttorita ? Forse Genoa che concede agli Eclesiastici più di quello che loro domandano? Ma vi sono forse Prencipi che intraprendono d'abbaffar'il fasto degli Eclefiastici ? ohibò; loro o che li temono, o che l'amano, quelli che l'amano non li castigano per amore, quelli che li temono non ardiscono intraprendere il castigo per paura. Dunque tralasciati gli Stati del Pontefice, e di Venetia, quasi in tutti i luoghi vi sono due Sopranità, vna dello stato Eclesiastico, l'altra delle Stato Secolare. Non correua questa maniera di gouerno anticamente, nè gli Politici haueuano a rompersi la testa con l'alteriggia degli Eclesiastici, perche questi

volontariamente si dechiarauano sotto posti, all'autorità de'Soprani, oltre che vn solo Sacerdote bastaua per-tutti li Sagrifici d'una Città, & ogni Città lasciaua al Sacerdote la fola autrorità di sagrificare. Fuori l'Altare il Sacerdote era Suddito, e se gli daua solamente da viuere, non da signoreggiare. La sua auttorità, non pregiudicaua all'auttorità de' Soprani, perche vbbidiua, non comandaua. Parlate al presente ad vn' Ecclesiastico, diteli che è tenuto d'ubbidire al Prencipe, e vi risponderà subito, che il Prencipe no hi che fare con me , io sono sotto posio al mio Vescono,o Generale,e pure i Prencipi soffrono tali discorsi, e se gli soffrono perche chiamarsi Soprani, se permettono altri Soprani

DIALOGO I. prani ne'loro Stati. Le mura delle Città non danno a'Prencipi la Sopranità, quelli son veri Soprani che non possono esser comandati d'altri, dunque se vn Prencipe non può comandare (non può perche non vuole ) ad vn'Eclesiastico, bisogna nomar gli Eclesiastici Soprani. Hanno più fulmini i nostri Preti, e Frati, anzi tutto lo Stato Eclesiastico, sia in qual luogo si voglia, per suggir l'vbbidienza douuta a' Prencipi, che non già auttorità i Frencipi per farli vbbidire.

Con. Veramente tante dispute, e litigi che nascono giornalmente, trà li Gouernatori delle Città, è Superiori degli Eclesia-stici, non fanno altro che indebolire l'auttorità de' Soprani, con non poco scandalo de' Popoli,

che applaudono per lo più alla parte che vince, non a quella che merita.

AMB. Voglia Iddio che vn. giorno, questa libertà che si lascia a gli Eclefiastici, nell'esentarli ' dall' ybbidicaza douuta a' prencipi, che non fia caufa di qualche scisma vniuersale. Già loro cominciano a trattar Fattioni nelle Città, e col mezo delle Prediche, delle confessioni, & altri esercitii spirituali, vanno d'yn giorno all' altro, tirando a loro tutto l'affetto del Popolo, onde altro non resta, che l'armare eserciti a danni de' Prencipi per discacciarli da' loro Regni, e Prouincie. Il che Dio non voglia.

Con. Mentre loro viuono fotto l'vbbidienza de' Soprani, fono tenuti questi di rispettarli,

& ho-

DIALOGO I. & honorarli per la consideratione del loro Carattere. Ma quando poi essi vogliono esentarsi, e portar pregiudicio alla libera fopranità che Iddio diede a'Prencipi fin dal principio del Mondo, certo che son'obligati di conoscerli, come nemici domestici dello Stato, e come tali castigarli, non che discacciarli. E per ciò i buoni Politici, daurebbono studiar' il modo d'abbassare questa alterigia, e di leuarli questa vsurpata auttorità, che senza alcuna raggione nè Diuina, nè humana s'hanno preso soura de' Prencipi.

AMB. Lo fanno, ma non poffono farlo come vorrebbono, perche si tratta di contrastare con persone, che sono più che necesfarie a'loro Stati. Troppo tardi... 92 PARTE I.

si sono accorti i Prencipi, degli errori commessi da'loro Anticeffori, quali fenza pensare alle consequenze future, concessero tanta libertà, e privileggi agli Eclefiastici. Il male che viene a cauallo, se ne va a piedi. Bifogna che i Politici vfino gran destrezza con gli Eclesiastici, perche la Natura vniuersale di questi tali è di domandare con auttorità, di sdegnarsi quando. non riceuono, ciò che domandano, e d'insuperbirsi doppo riceuuto il cumulo delle domande.

CON: per me sono d'auiso, ch'è molto meglio vederli sdegnati, che superbi, perche il loro sdegno, rode le loro viscere, ma la loro superbia, suiscera l'animo del Frencipe, & indebolisDIALOGO. I. 93 ce le forze dello Stato.

AMB. Le Congregationi, Sinodi, Compagnie, Capitoli, & altre Assemblee, che così allo spesso sogliono far gli Eclesistici, sono espresse, non dirò figure, ma Republiche. In vn Prencipato doue appena le forze di quel Prencipe arrivano a cinque cento Huomini d'armi, si veggono vniti in vn sol Conuento, per celebrare il Capitolo, sei cento, e più Frati. E' vero dunque che tal Compagnia forma yna Republica, nel Prenciparo. Ma che cosa credete che trattano nelle loro Raunanze? Tramano più insidie, per abbassar la Sopranità de' Prencipi, e l'auttorità delle Republiche, gli Eclefiastici nelle loro Conferenze, che non già trattano ragioni i Senati, e i ConfiPARTE I.

gli de Prencipi, per abbassar la potenza degli sudetti Signori Eclesiastici. Poueri Politici che gli è forza di contrastare anco col Cielo, e pure il Cielo comanda espressamente agli Eclesiastici di non ingerirsi nelle cose temporali, per non dire mondane. Oltre che Christo medesimo Capo degli Ecclesiastici, volle pagare il tributo a Cesare, per mostrare la stima, e l'vbbidienza dounta da ogni qualità di persone a'Soprani.

Con. Dio perdoni a quei pontefici che ne sono stati causa. Se l'auttorità di castigare gli Eclesiastici si lasciasse a'Soprani de' luoghi, non si vederebbono tanti scandali nelle Città. Forse il Cielo mandarà vn giorno qualche Papa alla Chiesa, che rimediarà a tali DIJALOGO I.

Am disordini, o almeno non molestarà quei Prencipi che vogliono rimediare, per lo beneficio comune, come già molti hanno fatto, molestando particolarmente Venetia, che si loda d'hauer fatto prostrare gli Imperadori a' piedi del Papa. Ma però per retributione, e stata mille volte doppo molestara da cento Pontefici nella sua sopranità, onde in riguardo della politica sarebbe stato meglio, di far piegar le ginocchia del Papa alla prefenza dell' Imperadore. La prego Signor' Ambafciatore di giudicar questo punto, con vn cuore disinteressato,e son sicuro che non lo trouarà cattiuo.

AMB. Così non fosse, com' egli è. Che occorrono tante parole, la maggior parte degli Ec-



clesiastici salgono sopra bassar la tari, per farsi rispettare dal Mc 🛶 do, non per pura inclinatione di seruire, come molti credono il Creatore. Quasi delle dieci parti noue, si fanno tali, per sottrarsi dall' vbbidienza, che gli altri Popoli portano a' Prencipi, per non pagar le douute contributioni a'Soprani, e per non essere obligati di seruire la ratria. Ma quel ch'è peggio, che oltre queste esentioni, che volontariamente si pigliano, tramano bene spesso insidie, & alla Patria, & al prencipe. Poueri politici torno a dire con che qualità di perfone bisogna contrattare?

Con. Ma voi non dite, che gli Eclefiastici a molti politici, seruono d'ombra per colorire i loro

pretesti;

AME.

DIALOGO I. 97
AMB. Che ombra? feciò fosse
non sarebbono buoni Politici,
perche gli Eclessastici vogliono
sempre che la Religione preceda
alla Politica, altramente sareb-

uiene che la politica preced'alla Religione, se non vogliono perdersi, o sar perdere lo Stato.

bono persi, ne' rrencipi con-

CON. Il remedio è facile, che i prencipi lascino gli Eclesiastici nelle lor Celie, che non comunichino con loro altre cose che di Religione, che li tenghino ne' loro Stati per ministrare i Sagramenti, e non perconsultare la Politica. Cosi le cose andaranno bene per gli vni, e per gli altri.

AMB. Sono tanto importuni alle volte, (fia detto con licenza de'buoni) che importunano tutta 98 PARTE I.
la Corte, non che il prencipe. Ma
per non passare all' importunità
diamo la buona sera al nostro discorso.

CON. Et agli Eclesiastici ancora, ma a quelli che se ne stanno nelle lor Celle, e che non frequentano tanto le Corti de Pren
cipi.



PARTE



# PARTE PRIMA DIALOGO SECONDO.

Nel quale si discorre de' Prinati, o siano, Fauoriti, e s'e bene, o male che i Prencipi ne tenghino.

AMB. ON s'è mai ve-

duta l'Italia, nello stato che si ritroua, cicè con

Prencipi tanto cupi, che paiono diffidenti della stessa Natura, mentre non confidano con loro fteffi, non che con i soliti Miniftri.

Con Veramente i nostri Prencipi, vogliono al presente, che tutte le cose dipendino da loro, e pare totalmente bandito quell' 100 PARTE I.
vío, di darfi in mano d'altri, la
qual cosa li faccua stimare più tosto Sudditi che Prencipi.

AMB. Molti Prencipi si sono esseminati, e con loro licenza dirò inpoltroniti, e perche, per volere seordarsi delle cure del Prencipato, sotto la speranza della cura del Fauorito, o sia Prinato.

Con. Non fi negò mai nell' V niuerfo, nè meno dagli stessi Tiranni, che operauano con il solo stimolo della loro passione, che vn Rè, vn Prencipe, necessariamente non bisogni tener Ministri per ben gouernare, e se questo è vero, è vero anco che non può viuere senza il Fauorito. I Prencipi son' Huomini non sono Dei. Dio solo è quello che pienamente è contento di se stesso. Egli solo gode

DIALOGO II. gode d'vna solitudine selice, & abbondante piena d'ogni sorte di bene, perche egli solo possiede il gran tesoro dell' vnica essenza diuina. Dio Dio folo che opera senza fatiga, può operare senza stromenti, mentre le viscere della sua Natura sono tanto abbondanti, che quanto più esce, più resta. Al contrario gli Huomini, sono congiunti insieme per vna necessità di comercio. Ad vn particolare non basta d'esser solo, se non proua di moltiplicarsi in qualche maniera, con i foccorsi di molti, e veramente gli Huomini non possono nè viuere, nè ben viuere, nè esser' Huomini, nè esser felici gli vni senza gli altri. Molti Teologi, vn'infinità di persone, e stò per dire il comune del Popolo, hanno sempre creduto, che

PARTE I. fe vn' huomo fosse solo nel Cielo, serva l'auttorità di farne parte ad vn' altro, che si rincrescerebbe della sua propria felicità, e senderebbe dal Cielo in terra per trouare compagni, mentre la compagnia rende l'huomo felice, & il Creator dell' vniuerso stabili rel principio del Mondo vna tal Legge, qua do disse, Non è bene che l'Huomo stia solo.

AMS. Sò che molti Filosofi. hanno creduto, con Aristotile, e Matone, che la felicità, senza l'amicitia fosse vna cosa imperfetta, e la virtù debole, & impotente. Ad ogni medo sò ancora, che diuersi hanno assermato, che l Huomo dotto, che il Sauio non sa bisogno d'alcuno, non seruendoli niente, quello ch'è separato da lui.

CON. Se

DIALOGO II. 103 Con. Se noi Signor' Ambasciatore vegliamo considerarci in generale, trouaremo, che non siamo noi corpi intieri, ma più tosto parti recise, che la società congiunge. Non tuttigli Huomini tengono bisogno di giustitia, nè tutti di soccorso, nè tutti di consolatione, la consolatione la vogliono gli afflitti, il soccorfo i bisognosi, e la giustitia gli osfesi, mà vniuerfalmente tutti hanno bisogno di configlio, perche il configlio è il grand' elemento della vita ciuile, e la ragione, e la parola, ci sono state date principalmente per lo configlio. I Corfari si seruono del configlio, il configlio tra i Selvaggi è vn'vso, hà più viua raggione tra i Popoli domestici, e ciuilizati. però bisogna che per tutto i Saui l'im-

## 104 PARTE I.

prestino d'altri, mentre la loro sauiezza, gli debbe esser sospetta in tutto quello che li riguarda. E si come gli occhi più acuti, non si possono vedere loro stessi, cosi i giudicij, & intelletti più viui, mancano di lume ne' loro propri interessi. Per qual si voglia sorte di cognitione naturale che noi habbiamo, ò vero lumiera celeste, non dobbiamo, in alcuna maniera rigettare i mezi humani, nè disprezzare questo augumento di raggione, e questo splendore di verità, che si tira da' trattati, e conferenze. Sù questo fondamento io dico dunque, che i più 1aui Prencipi dell' vniuerlo, che glistessi Augusti, & Antonini, se fi trouassero, che i Costantini, & i Teodosi se vi fossero, potrebbono hauere dell' affettioni legitime,

DIALOGO II. 105 time, & amare raggioneuolmente più questo, che quello.

AMB. Sarebbe tiranno de' Prencipi, colui che volesse disendere a' Prencipi l'vso più dolce della volontà, o per meglio dire, spogliarli d'vna passione tanto humana, & il non permetterli che loro sossero huomini, con gli huomini, farebbe vno trasformare la loro grandezza in prigione, & il lor Trono, in vna Croce. Ma l'amicitia, la passione, l'humanità ne' Prencipi, non bisogna ch'ecceda, conuiene amare con missura, considere con proportione, e praticare con circonspettione.

CON. E'forse vn delitto che vn prencipe s'allegerisca d'vna fatiga che l'incommoda? E che, è vn peccato d'hauere vn confidente, che dia riposo a' suoi

E 5

PARTE I. 106 tranagli ! Di doue nasceno soura la terra i predestinati, & i Presciti ? dall' inclinationi fauoreuoli che ha il Cielo, più presto verso di questo, che verso di quello. Tutte le Nationi del Mondo, appartengono al nostro Iddio, niuno il nega. Egli così si chiama Creatore dell'vna, che dell'altra, con tutro ciò ne icelse vna, e la preferi à tutte l'altre, l'enza offendere questa; o quella, onde fu nomata la parte, el beredità del Sique & il Signore istesso gli dif-Se, io (aio il tro Iddio; e in farai il mio Popolo. I fratelli minori bisogna che cedino alla Primogeni-Lura

AMB. La scelta della Natione, e del Popolo che sece Iddio, non mostra a Prencipi la strada di fare.

DIALOGO II. 107 di fare scelta d'un solo, la Natione è composta di più Popoli, & il Popolo di più persone, vi è differenza di consultar le cose con molte, e di confultarle con vn solo. Ho sempre inteso dire ch'e meglio d'errare con il Consiglio di molti, che il guadagnare con il configlio d'un solo. Quando il figliuol di Dio, venne nel Mondo, per dar la forma dell'essere al Prencipato Christiano, constituì vn Senato di settandue Discepoli, per trattar le cose della Christianità, e pure con vn solo, mà che dico? e pure da se stesfo haurebbe potuto il tutto operare. Di più chiamò dodeci Apostoli per consultar gli affari più inportanti, e per esser più prossimi della sua persona, chiamandoli gli amici, e i Fauoriti. Hor

E . 6

perche il Prencipe Christiano s'obligarà à tenere vn solo Priuato, se Christo medesimo gli da l'esempio d'appoggiarsi sopra di molti, non fotto d'vn folo?

CON. A Iddio, come Iddio, non mancò mai il suo Fauorito, nè à Christo come Christo il suo. Ditemi Moise non su fatto degno di parlargli faccia con faccia? Non furono nelle sue sole mani, confidate le Tauole della legge? Non fu data à lui folo l'auttorità d'operar marauiglie? Non fù egli scelto per esser'il Conduttore, e la guida, anzi il Capitan Generale di tutto il Popolo di Dio? Non dico niente di Dauidde che fù chiamato il cuore di Dio mentre Iddio disse di lui, Hò ritronato Danide secondo il cuer mio? Christo che voi dite d'hauer

DIALOGO II. 100 d'hauer scelto vn Consiglio di molti, non mancò d'hauere vn suo Fauorito. San Giouanni non fa alcuna difficoltà di noniarsi il caro, & il fauorito del suo Maestro. Non nasconde egli questo fauore se nègloria per tutto. Che si direbbe in questi tempi, se si vedesse vn Privato coricarsi tutto spensierato trà le braccia del fuo Signore ? E pure San Giouanni lo fà. Considerate se vi piace, il Quadro della fanta Cena, e voi lo vedrete (Dirò così) congran negligenza appoggiar la sua testa, sopra vn luogo, nel quale i Serafini portano i loro iguardi con riuerenza. Dirò il vero, mi par che ne vsò con troppo libertà, addormentandosi nel seno d'vn Prencipe si grande, e si da temere? Ma se l'Auttore, e con-



no Parte I.

fumatore della virtù, e della fede, hà voluto hauere le fue inclinationi, e le fue amicitie, fenza comandar sempre alla Natura, perche temerà vn Prencipe d'amare vn Sogetto, anzi d'appoggiarsi soura vn Priuato, dopo vn'esempio di tanta auttorità, che gli ne dà ogni licenza di farlo.

Amb. Signor Configliere, se i Préncipi sossero tanti Dei; io direi che sarebbono bene di tenere Privati, ma non essendo Dei non so che dire? Iddio poteva sciegliere i Fauoriti, perche non poteva errar nell'eletione, oltre che con l'auttorità che dava al Fauorito, dava anco la virtù d'operarbene. Qual Prencipe si potrebbe lodar di questo? Qual Prencipe si potrebbe lodar di questo? Qual Prencipe si può afficurare d'yna

DIALOGO II. d'vna perfetta eletione? Qual Prencipe darà al Fauorito la virtù di far bene? può bene il prencipe spogharsi della sua auttorità? può dare al Fauorito la potestà di far tutto, mà il far bene, o male, bisogna che dipenda dal giudicio, e dalla volontà, o per meglio dire dalla fortuna del Priuato. Di più doue sono gli Huomini simili ad vn Moise, & vn Giouanni? Se si ne trouassero si zelanti, si buoni, e si giusti, i prencipi dourebbono ad occhi chiusi dechiararli privati. Ma, non dico altro che, Mà.

Con Bisogna solamente che i moti dell'animo del prencipe, siano giusti, e ben regolati. Che faccia del bene, ma che guardi la proportione, e la misura nel distribuire il bene che sa Bisogna che inuigili di non spingere incotinente nel Consiglio, quelli che gli saranno stati di sodissatione, nella conuerfatione. Debbe sar disferenza, tra le persone che piaceno, e quelle che sono necessarie, tra le ricreationi del suo spirito, & il bisogno del suo Stato, e so bene che se il prencipe non mette vna grand'attentione, nella scelta di disserenti sogetti, che impiega, sarà degli Equiuochi dannosi alla sua persona, e di pregiudicio al Secolo.

AMB. I Sudditi, i Cortegiani fono la materia, & il Prencipe l'Artefice. Vn Fabro può abbellire vn'opera, ma non animarla, può darle bellezza, ma non bontà può colorire l'esteriore, mà non viuisicare l'interiore, può ben fare vn'Idolo d'oro, mà insen-

faço.

SEI IN GONRIC

DIALOGO II. 115 fato, non essendo in sua balia il dargli lo spirito.

CON. Di due mali bisogna sciegliere il minore. Minor male è per vn Prencipe d'errare con l'aiuto d'vn Priuato che solo. La più gran fauiezza erra, la prosperità manca, & i fauori del Cielo non dipendono da noi. Qual Prencipe dunque si sidarà solamente alla prosperità della sua nascita? Qual Prencipe s'addormentarà si negligentemente, sopra i fauori che aspetta dal Cielo, con l'imaginarsi per inutile l'altrui affistenza ? Qual Prencipe crederà che basti la sua sola Fortuna, e la sola sua sauiezza, per ben gouernare, e ben condurre vn Regno? l'Amico di Dio, il Condottore del suo diletto popolo, benche fosse preceduto il

giorno da vna miracolosa nebbia, benche vna Colonna di fuoco, lo seruisse di Foriere la Notte fermandosi appunto nel luogo, doue bisognaua fermarsi,non lasciò per questo di pigliare vna guida, per seruirsene nell'altre difficoltà, che haurebbono posfuto fopra giungere nel fuo viaggio. Qual fara, qual farà dunque quel Prencipe, più Santo, più prudente, è più pratico di Moise, anzi chi sarà quello che ad onta di Moise vogli condurre vn popolo, fenza guida, e fenza ajuto? Il gouernare vn Regno folo, è vn gouernarlo per rischio. Gli Imperadori, i Monarchi, che hanno sorpassato la conditione comune degli Huomini, vi sono saliti per mezo d'alcuni gradi. Non è il rischio che l'hà solleuati so-

DIALOGO II. pra degli altri, nè la loro virtù l'hà fatto tali. Vespasiano visse gran tempo fotto la tirannide, e fi saluò dalle mani di Nerone per miracolo. Non si contentò però della sua propria salute, dopo la morte di questo mostro, prese animo, & intraprese cose maggiori, per lo publico beneficio. Vedendo che altri Neroni minacciauano il Mondo, e che si scatenauano contro questo di nouelli mostri, s'arrischiò di conferuarlo, con l'afficurarfi dell' Impero. Abbracciò la protettione del Popolo Romano, i di cui fiori crano tutti caduti, per la grandine pestifera cadura prima, e giraua giornalmente per popolar l'Ifole, e le grotte. Per tanto non venne tutto ciò, nè dalla sua virtù, nè dalla sua buona volontà.

## 116 PARTE 1.

Haurebbe visto terminar d'estinguere tutti gli splendori del Senato, e perir la Republica d'inanzi i suoi occhi, senza le potenti sollecitationi, e le viue instanze di Mutio il Fauorito. Mutio, Mutio su quello che gli pose soura la testa la Corona, quasi per sorza, Mutio lo sece Imperadore a suo dispetto, Mutio lo consigliò, è Mutio lo guidò per tutto.

Amb. Tutti i Fauoriti non fono fimili a questo Mutio. Egli fortificò nel primo tratto Vespafiano d huomini, e di danari. Egli l'acquistò delle Prouincie, e gli condusse delle Legioni, nè speragnò la sua persona, quando credè che bisognaua aiutar Vespafiano con la vita, anzi non si contentaua d'essere solamente Consigliere, ma voleua essere anco-

ra ese

DIALOGO IL. ra esecutore. Doue sono questi Mutij al presente? Nel tempo di Christo, non i prinati, ma i Prencipi fignoreggiauano, & egli stesso lo disse agli Apostoli con queste parole, i Rè della terra signoreggiano, mà dopo alcuni Secoli, habbiamo veduto il contrario, métre i Privati sono stati Prencipi & i prencipi Priuati. Gli affrancati di Claudio, i Serui de' figliuoli di Costantino, i Gouernatori de'figliuoli di Teodosio, gli Eusebi, e gli Eutropi, non sono de' Fauoriti legitimi, e molto meno de legitimi Ministri. Certo c'hò pietà dell' Impero, e vergogna per l'Imperadore quando m'imagino l'Impero, e l'Imperadore, trà queste mani seruili, e mercenari. Se vn Prencipe non è sicuro d'effer ben seruito da yn sud118 PARTE I.

dito perche fare vn Suddito Priuato? Siamo in vn Secolo cattiuo, & in vn tempo cieco. L'occhio del Padrone, gouerna meglio il Cauallo, che non fà la vigilanza del feruo. Vn Prencipe che inalza alla Priuanza, vn' Huomo non meriteuole, qual lode può egli meritare? E veramente non habbiamo noi stessi veduto di persone vili, impadronirsi del maneggio di grandissimi Stati, & affettarfi fotto il Baldachino Reale, benche il loro merito fosse di star nella Stalla? Allo spesso si sono veduti alcuni in vn' istante passare dal Remo al Timone. Il Confolato, il Configlio deile Republiche è fogetto (dirò cosi) a questa pollutione, perche non può far di meno, ma perche assoggettirsi' i Prencipi,

Prencipi, a profanar la macstà del Prencipato, con tali persone? Alcuni (è pur noto al Mondo) si sono visti comandar l'armate in vn Regno, che forse, e senza forse, sotto vn' altro Impero, farebbero stati posti à guidare il Bagaglio d'vna semplice compagnia?

Con. Dubito che voi parlate di Don Tadeo Barberino:

AMB. Don Tadeo è morto, e di questitali vine sono ancora viuenti, però io porto il mio senso in generale, già che generalmente questo male hà infettato l'Europa, e l'Asià anzi la più sana
parte del Mondo. E' proprietà
de' Sciocchi d'occupare il luogo
de' Saui, e la Chtistianità per non
passare oltre, hà veduto molti di
quelli, eletti a dittar le Leggi, e

PARTE I.

pronunciare gli Oracoli, fenza Iaper nè leggere, ne fermere, benche dotti nella buona opinione di loro fteffi.

Con. Voi mi fate raccordare di ciò che mi disse pochi anni sono, vn Ministro d'vn certo Prencipe, cioè che Iddio era obligato, immediatamente, dopo la nostra promotione al Ministero, di mandarci dello spirito infallibile per ben gouernare, e mi ricordo che soggiunse di più, e per non riuscir vana l'eletione del Prencipe.

AMB. Non và però in questa maniera. A tutti i Ministri di Stato, non arriucrà quello, che arriuò a'Ministri dell'vnico figliuol di Dio. Iddio tirò suori delle Capanne, e delle Botteghe, dirò, e delle Barche, coloro che volle far priuati, e Dottori delle

Nationi,

PARTE II. 121 Nationi, riempiendoli d'ogni virtù ; sopra abbondante al buon gouerno del lor ministero. Non bisogna per questo che gli altri ignoranti, pretendano d'esser rischiarati in questo modo, che non aspettino in luogo dello spirito di profetia, la cognitione delle cose passare, in cambio dell'esplicatione delle scritture, la penetratione delle cose future. Che non credino di riceuere in luogo del dono delle lingue, la luce che rischiara gli intrighi della Corte, la virtù di far la guerra, e la def-

CON. I Prencipi fanno turto questo, come credo, mà constituiscono i priuati, per non peccar nella temerità, mentre sanno benissimo, che non si sono mai trouati prencipi così forti,

trezza di trattar la pace.

122 PARTE I.

che da loro stessi habbino colleto portar con la sola forza, il peso di tutto il gouerno. Giamai si trouò prencipe, così geloso della sua auttorità, che si sia fidato a regnar solo, & esser veramente Monarca.

AMB. Platone dice però che Dio da due spiritt a' Rè per ben gouernare, perche dunque affaticarsi a cercar gli spiriti humani, s'hanno i Celesti?

Con. La Teologia di Platone in questo senso, mi par fauolosa. Egli silosofa Poeticamente, e mescola insieme, la Fauola, e la Teologia. Questo spirito doppio è alla sua foggia, se però egli non l'intende dello spirito de Priuati. E veramente è meglio d'esplicar questi spiriti, per questo del Rè, e del suo considente, che di ricorrere

DIALOGO II. rere a' miracoli, quali non bifogna impiegarli, che in caso di necessità. La carica della Monarchia, o rrencipato, è d'vn peso troppo sproportionato alla debolezza d'vn solo, il prencipe è huomo, fogetto all' humanità, & agli humani precipitij, se non s'appoggia fopra alcuno, cafca,e forse precipita ne' primi passi che vorrà fare. Se non chiama i fuoi amici al fuo foccorfo, farà ben tosto punito, della temerità della fua ambitione, e curuato dal peso della Fortuna. Se Atlante non fosse fauoloso, sei prencipi fossero Atlanti, potrebbono da per loro, portar su il dosso tutto il Regno. Ma se non sono Atlanti, mà se sono Huomini, sogetti alla Natura humana, perche non operare con quei aiuti, che c'inspira

F 2

senza respiro. La calca de' negotij, la quantità delle cure, non lasciarebbe libera la respiratione, a chi non hauesse, stò per dire vn' altra bocca da respirare.

AMB Mà ditemi vn poco Signor Configliere, qual'è la politica de' Priuati? Che beneficio portano alla persona del Pren-

cipe?

Con. Se non altro l'allegeriseono come hò detto, del peso di tante satighe, e riceuendo nella lor cura l'hore più noiose del gouerno, gli danno tempo di riposare.

AMB. Non bisogna pigliar la spada dalla punta, ma dal manico. Che si visiti vn poco distintamente l'operatione, o vero po-

litica

DIALOGO I. 125 litica del prinato? Che si vegga qual'è il fine principale della suapriuanza? Egli non studia altro, che a tenere il prencipe sepolto, dentro il Gabinetto dell' otio, anzi inuolto nell' otio delle delitic. Si sforza a farlo star lontano dalla pratica di tutti quell' esercitij che lo potrebbono rendere speculatiuo. Procura che l'ignoranza l'oblighi a fotto mettersi, non sopra i suoi consigli, mà sotto alla fua diretione. S'affatica con ogni sforzo, di far riuscir vane tutte l'operationi del prencipe, e non per altro che per obligarlo, a non parlar per l'auuenire con altra bocca che con la sua. Lo consiglia a diuertirsi con le Comedie, a solazzarsi con i festini, a ricrearsi con i balli, & à trastullarsi con le Dame per maggiormente,

PARTE I. 126 (torno a dire) in poltronirlo. Di

questi esempi non se ne sono veduti nella Spagna? Non è vero che pochi Lustri sono, mentre il Priuato tratteneua Filippo quarto ne' diporti delle Caccie, e delle Comedie, il Rè di Francia rappresentana gli atti apparenti d'vna gran Tragedia contro la Spa-

gna?

Con. Questo priuato Signor' Ambasciatore, che voi dite, non era huomo tanto ordinario, egli. era accorto nell'operare, fagace nel trattare, dotto nel configliare,... ricco nell' esperienza, affettionato al suo Rè, & instruttissimo ne' primi elementi della sauiezza ciuile, ma si trouò in vn tempo che la Fortuna cominciaua a difcendere, onde la sapienza humana non potè contraftare

DIALOGO II. 127

AMB. Se le cose andassero in questa maniera Signor Consigliere, ogni reo s'escusarebbe con i decreti del Cielo: E'ordinario degli Huomini di dar la colpa delle lor colpe alla predestinatione del Cielo, & alla loro cartiua fortuna, mà non già al libero arbitrio, della natura, & alla malitia, ò ignoranza delle loro operationi. Non sono molti anni che vn Prencipe de' maggiori dell'Europa, perdè vna delle più belle Città che possedeua, e ciò per vn capriccioso configlio dato dal suo Ministro di Stato il quale non portaua altre consolationi di queste al suo Prencipe, Tutto il Mondo non haurebbe possuto fuggir questa perdita, gli Astrila presaginano, gli Astrologi ne sois

PARTE I. testimoni, e la vostra cattina Fortuna dishonora i Soldati, & afflige i Seruitori.

Con. Tali confolationi che stiano lontani dalla Corte, che non adulino i Prencipi, che fiano sepellite di la dell'Indie, che feruano d'esempio per castigare i Ministri, non per consolare i.

Prencipi.

AMB. Ma se vi piace Signor Configliere, discorriamo vn poco tra noi in segreto, degli effetti cagionati dalla Priuanza del Conte Duca. Filippo quarto nel tempo ch'era Prencipe di Spagna, ogni vno l'ammiraua, tutti stupiuano di veder vn giouine dotato d'vn'ingegno cleuatissimo, egli daua che pensare agli stessi Configlieri prima d'entrare in configlio, la vigilanza che mostraua.

DIALOGO II. straua nel gouernar quello che non era ancor suo, faceua diuenir più vigilanti i Gouernatori. La sua vita s'era sogetta a qualche fragilità humana, cra tanto più nemica degli scandali, i Popoli l'haurebbono voluto prima Rè che Prencipe, & il Padre non lo credeua Prencipe, ma Monarca, e tanto più che gli Astrologi che haucuano fatto la sua natiuità, gli presagiuano acquistò di Regni. Questi furono i principij della sua giouentù, così visse vi-uente il Padre. Consideriamolo adesso con la Corona in testa. Non cosi tosto diuenne Rè, che creò Prinato della Monarchia,il Priuato della sua persona. La Spagna non si tosto l'acclamò Monarca, che lo pianse morto, perche il Conte Duca fotto il

DIALOGO II. 131 le Dame, e fargli rappresentare ne Consigli la parte del muto. Non è facile di raccor/tare,il danno che questo Prina o portò alla Monarchia Spagnola, & alla riputatione d'vn Rè tento buono, tanto prudente, e tanto giusto, consideratelo solamente da ciò che disse il Re alla Regina (che fù la sola auttrice della caduta del Conte) mentre più tosto per ischerzo che per altro lo domandaua vn giorno, se glidifpiacena la caduta del Prinato alle quali parole dicono che rispondesse il Rè, No perche con la caduta del Prinato, si sollenera la nostra Corona, & il mio hanore.

Con. Vuol' effer grande quella caggione, che da il tracollo ad un prinato, e perche è-grande non lo lascia ritoritare.

F 6

L'amore del Prencipe, è come vn liquore dolce, e pretioso il quale. mentre si trattiene nella sua propria natura, non v'è cosa che l'vguagli nella bontà, ma quando comincia a corrompersi, la sua. corrutione è tanto più pessima, e cattiua, quando più soaue, e buona era prima. Sil Prencipe ama,... o che dolce cosa è il suo amore, s'odia, o che cattiua cosa il suo. odio. Molto meglio farebbe per vn Correggiano di cercar vn. certo affetto moderato dal suo. Prencipe, che vn' amore eccessiuo, l'amore eccessiuo, in verità. se casca non risorge più, doue. che l'affetto moderato hà sempre. la speranza di risorgere. Nella: Corte Celeste habbiamo veduto. di questi esempi. Cascò l'Angelo,... e cascò l'Huomo dalla gratia del.

Dialogo II. 133 loro Signore, l'Huomo però ritornò in gratia, & in un posto maggiore, ma l'Angelo non si tosto su discacciato dalla presenza del suo Signore, che se gli dicde una sentenza diffinitiua di mai più ritornare in gratia, come n'esegui l'affertuatione. E perche questo? perche la Natura dell'. Huomo era stata fauorita, con fauori ordinari, ma quella dell' Angelo con un cumulo di gratie: estraordinarie.

AMB: Forse che se i due Duechi di Lerma, & il Conte Duca, non hauessero voluto con tanta auidità per loro stessi, tutto l'amore intiero di quelle Corone; la loro caduta non haurebbo caggionato vna Tragedia mortale alla loro priuanza, & vn dist turbo così grande a quella Corte.

Con. La Spagna è stata sem= pre fogetta a piangere i finistri auuenimenti della Corona, caggionati dal mal gouerno de'Priuati. Non ha però sogetto di lamentarfi dell'ignoranza? perche i due Duchi di lerma, & il Conte Duca, non cadero della Priuanza, per mancamento di scienza, ne peccarono mai contro la Corona, in cose di semplicità di spirito, mà più tosto, per la troppo fottigliczza d'ingegno. Il poco vento fa perdere il Vascello, così bene che il molto. I Francefi perdono allo spesso moltebuone occasioni, per non hauer la patienza di confultare le cole, & al contrario gli Spagnoli per troppo consultarle le ruinano. I Privati degli altri Prencipi, peccano allo spesso d'ignoranza, e chelli

DIALOGO II. 135 quelli della Spagna, sempre per credere che non possano errare, o per dir meglio perche vogliono per loro il sumo, e l'arrosto.

AMB. Questo è vn'occupare indegnamente il luogo di Dio, vn trattar da nemico del Regno, e da traditore del Prencipe, vn fare il Fetonte in questo Mondo, e dispensare inegualmente la luce, & il calore, sopra la faccia della terra, e finalmente vn bruciare la metà dal Regno, & agghiacciare l'altra. I Fauoritiignoranti corrono giornalmente questa Fortuna, e sono in vn perpetuo pericolo di perder-si, e di perdere gli altri, all'horache hanno raffinato la loro ignoranza, con l'vso della Corte, mentre due, o tre successi venuti dalla pura liberalità di Dio, bastano-



nostro possibile. I Prinati Spagnuolisono più degli altri sogetti adDialogo. II. 137 errar per cosi dire virtuosamente.

Con. Sì, perche conpongono ne' Configli più Romanzi che Historie. E dicono più Radamontate in segreto a' Consiglieri, che non già operano fatti in publico per spauentare i nemici. Sono simili a' quell' Artista, che si legge nell' Historie d'Alesandro, il quale Trouaua i Colossi piccioli, e le Piramidi basse, e s'imaginò di superar tutto questo, col fabricare vna Statoa che teneffe in mano vna Città, è con l'altra versasse in grand' abbondanza vn Fiume. Così vaneggiano i Priuati speculatiui, (lasciamo questa parola di Spagnoli ) formando pensieri non meno vasti, che fregolati. Concepiscono cose così alte, che la stessa Natura, l'Arte

PARTE I. 138 medefima, tutto il Mondo infieme non potrebbe metterle in esecutione. Nen v'è alcuna proportione, tra la grandezza della concetione de'loro penfieri, e la mediocrità di ciò che è possibile à fare. Fanno dell'opere tant'estraordinarie, che non si possono in alcuna maniera rappresentare in publico, perche l'inuentioni, e le machine, fono cose d'ingegno, ma non di Teatro-Per tali Rappresentationi farebbe di mestiere impiegar, le forze di tutti i Prencipi maggioridell'Europa, e loro scelgono il più minimo dell'Italia.

AMB. Io hò conosciuto vntal Priuato, dotato d'una imaginatione così sertile, e calda, ch'eccedeua di molto l'ordinario. Non era possibile d'intender

DIALOGO II. ragionamenti più viui, e più eleuati de' suoi. Correuano tanti paesi, che si scordauano la strada di ritornare in Casa. Eglistimaua facile l'acquisto della Gre-cia, alla Republica di san Mari-no, e saccua vedere che la distrutione del Turco dipendeua dalla volontà del suo Prencipe. Vn giorno tra gli altri, io fopragiunfi, mentre egli discorreua di non sò che col suo Prencipe, e l'hò inteso conchiudere il discorso con queste parole se vostra Alsezza , hauesse dieci Milioni in Cascia io lo vorrei rendere in memo di cinque anni Signore dell'Asia, e pure tutto quel che possedeua questo rrencipe, non valeua la metà di detta somma.

CON. A questitali, che meditano tanto, che scorrono tanti, Pacsiche fabricano tanti Castelli in Aria, & in Spirito, corre gran pericolo che non li fopragiunga, quello che accade a quel Filosofo antico, il quale haueua vn'anima, che allo spesso víciua dal corpo per andar'a far di scorrerie, e di viaggi. Ma che occorfe, vngiorno questa anima ritornandò dal suo viaggio, non folamente, non ritrouò il suo corpo già affaffinato, mentre fi trattenne di fuori, mà nè meno trouò alcuno che la volesse riceuere. Se l'Historie Greche son vere, questo pouero Filosofo meditò più di quel che bisognava, e la sua meditatione gli costò la vita. Quell' Huomo, sia quel Prinato, che nonsà trattenere il suo spirito; nel sentimento della ragione, come volete che comunichi l'obligo: della:

della raggione al suo prencipe? Non bisogna che la raggione pensis di correr per tutto, e di guadagnare ogni cosa. I Regni non s'abbattono con il vento delle parole, nè con la forza dell'imaginatione. Chi specula troppo nelle cose presenti, si scorda delle lontane, e chi s'imagina molto di guadagnar le lontane, corre pericolo di perder le presenti.

AMB. Credo che à questi limbiccatori di spirito, e distillatori d'imaginationi, se gli potrebbe dare per ben gouernare, lo stesso auiso, che su dato a' vn altro per ben portarsi, cioè bisogna dirli così, Signori (hò errato parliamo à vn solo) Signore, il dono della prouidenza infinità, non appartiene altro che a Iddio, perche dunque lasciarsi ranto indebolir'il

ceruello, in cose che non sono degli Huomini? perche andare a cercare i mali ne' confini del Mondo, e nell' vltima posterità, se il bene più vicino v'inuita a feguirlo? Perche abbandonar le cose che sono, per quelle che non possono essere? Nò nò, densate vn poco il sangue, temperate il vostro fuoco, con la vostra medefima flemma, o con quella patienza che vi rende tanto assiduo, nella meditatione superflua, non vi seruite di tutta la raggione, non. fiate tutto intelligenza, e tutto lume, fermateui al più vicino ogetto, godete d'hoggi senza tanto tormentarui di dimane, & inuigilace agli intoppi, che vi fopra stanno ne' piedi, senza cercar quelli che vi tormentano il cernello.

Con.

DIALOGO II. 14; Con. Sarebbe nicessario d'aggiungere ancora, ciò che le fagre carte c'insegnano, che non bisogna sapere, più di quello che bisogna Sapere. L'attioni humane vogliono veramente effer maneggiate con humanità, cioè a dire con i mezi possibili, e familiari, d'vna maniera che tenghi del corpo, e dello spirito. Io non hò per priuati questi spiriti ignoranti, e speculatini c'habbiamo detto, l'hò più tosto per nemici del Regno, e del prencipe. Come si possono chiamarsi Priuati quelli, che hanno cento braccia per vendicarsi d'ogni minima offesa, con l'armi del loro Padrone, e non hanno giudicio per difendere l'honore del Padrone, molestato da cento braccia nemiche? Quelli che conducono i Popoli alla dispera-

## 144 PARTE I.

tione, e che riducono le persone à non potersi saluare che nelle riuolutioni, non sono Priuati, sono più tosto Carnesici del Rè, e Carcerieri del Regno.

· Амв. La Spagna se non hauesse della vita di tanti Priuati, formato infiniti Romanzi, si potrebbe dire che la vita de'soli Priuati, è sogetto bastante a riempir le Librarie di tragiche Historie. Ogni prencipato però, e in ogni Secolo, èstato sotto posto alla miseria, di vedersi abbandonato dal proprio Prencipe, e signoreggiato da vn Vassallo fatto Signore. Che si veggono altro ne'Regni dopo la morte de'Privati, che Famiglie distrutte, Orfani abbandonati, Vedoue scontente, perdite irreparabili, casi conpassioneuoli, esclamaDialogo II. 145 clamationi inuditi, e mormorationi non più intefi, e quel che più importa, erari publici defolati. Si può ritrouar maggior difgratia, che di vedere vn Prencipe, fogetto a chieder l'elemofina fotto nome d'imprestito al suo Priuato? Che siano pur benedetti quei Prencipi, che non hanno il cuore di veder'il lor Gregge in mano di Lupi.

Con. Già che nel Mondo non fi troua bene più comunicabile, & in più grand'vso che vn buon prencipe, nè male che si distondi più ampiamente che vn cattiuo prencipe, bisogna conchiudere che non si trouano intutto il giro della giustitia humana, supplicij tanto grandi, che bastino a castigar quelli, che cambiano questo bene in male, e che corromporo

## 146 PARTE I.

vna cosa si salutisera, & eccellente. S'i prencipi sono buoni, sono per l'vniuersale, e per l'vniuersale ancora se sono cattiui. Che però corronpendosi vno di questi, non si corrompe il particolare, ma l'vniuersale.

AMB. Sarebbe meglio che questi tali, con la lero falsa Politica, auuelenassero con vn tosco pessimo, e pestifero tutte le Fonrane, pozzi, e Gisterne del paese. Meglio sarebbe che introducesfero la Peste dentro lo Stato, perche quando fosse il tutto auuelenato, anco i riumi, si potrebbe far venir l'acqua d'altroue, e con il vino tanto comune si potrebbono faluar molti. Così ancora quando il contaggio ammorbasse le Città, e le Campagne, con vna fuga vi sarebbe il modo

DIALOGO II. modo di scampar la vita. Ma tutto il contrario, doue si tratta del male, che porta la corruttione de' Prencipi, mentre bifogna di necessità beere quell'acqua, soura la quale vi si vede galleggiare il veleno di sopra, bisogna restar sotto questa Rocca di male, benche vi si vegga il precipitio securo, e vicino. Contro questi mali demestici, non è permesso, di serairsi di rimedi stranieri. Siamo obligati di restar miseri, nel Prencipato, per non dannarci nella Religione, e d'vbbidire a' furiofi, & agli arrabbiati, non solo per lo timore della vita, ma per la paura della confeienza.

Con. Questo vitimo periodo del suo discorso starebbe molto meglio nella miabocca, che nella sua, perche i Sudditi delle Repu-

PARTE 1. 148 bliche sono esenti di tale infettione, douc che noi altri siamo quasi sempre di dentro. Non è possibile Signor' Ambasciatore d'imaginarsi gli atti, e gli artifici, de' quali si seruono, quei Ministri di Stato de' quali parliamo, per corrompere, non che per forto mettere il prencipe alla loro peruersa politica. Prima d'ogni cofa la stimolano con la massima della gloria, per lostibilimento della loro Fortuna. Gli danno ad intendere per mezo di certe cose fofistiche, che i suoi Predecessori, quali non haueuano maggior forze di lui, hanno con tutto ciò fatto di Creature più grandi. Gli dicono ch'è meglio di folleuar

nuoui Ministri, spogliati d'ogni dipendenza, da' quali non se ne

può sperar' altro che vn fedele, e reale

DIALOGO II. 149 e reale seruitio, che non già di feruirsi di persone di buona nascita, e di prudenza conosciuta, ma però pieni di partiti, e di paffioni. Lo constringono a credere che va del suo honore, a non lasciar l'opere vscite dalle sue mani imperfette. Che bisogna lauorare al loro adornamento, doppo hauere stabilito la loro solidità, che debbe metterle in stato di non poter' esser disfatte che da lui, che se cede a' desiderij de' grandi, quali non vogliono cent pagni, e che se sodisfa alle lamentationi del ropolo, nemico di tutte le nascenti grandezze, non li restarà per l'auuenire la libertà di ben fare, e che sarà forse costretto di formar quasi vna Republica per ogni minima cosa, col raunar tutti i Configli, tanto

TO PARTE I.

Ecclefiastici che Secolari, douendo disponere di qualche picciolo carico del suo Regno, e finalmer.te lo persuadono a non abbandonare vna persona, che l'è ftata fi cara , perche verrebbe a condannar la condotta di molti anni, & a rendere vna publica testimonianza, ò della sua legerezza presente, o della sua cecità passata. Hora queste considerationi, che possono scuotere gli spiriti più fermi, e più sodi, e far bene spesso fallire i saui, hanno forza maggiore, di rinuersar' yn Prencipe debole, il quale viue con vno spirito imprestato, e che si lascia volentieri persuadere d'vna mediocrissima eloquenza, pure ch'ella fauorisca la sua inclinatione.

Amb. Da qui nasce che il Prencipe,

DIALOGO II. Prencipe, si vede quasi sempre impegnato alla grandezza di quel sogetto, che ama, del quale non ne parla che come suo principio, suo mezo, e suo fine. Così diviene idolatra, fenza pensarui, dandosi ad adorare ciò che ha fatto, come appunto faccuano gli Statuari d'Athene, che lauorauano i loro Dei, con le loro mani, e l'adorauano a loro piacere. I pensieri del prencipe che non dourebba no occupare il tempo che nella gloria, e non hauer'altro ogetto che la falute del publico, confinano tutti con questo disegno. Gli apre le sue Cascie, e gli spande tutti i suoi tesori, e perche? per far dispetto a gli altri, più che per far bene a lui. Gli dà tutte le cariche del suo Rogno, e tutti gli splendori della sua Corona, ne

PARTE I. 172

manca altro che a darli la sua propria Persona.

CON. Scusatemi, perche la prima cosa che il prencipe dà al suo Priuato, è l'intiera, & assoluta affignatione della sua perfona, in tal maniera, che difficilmente in vn Conuento di Cappuccini, si può trouare vna più perfetta rinuncia di se stesso. Il Privato non fà vedere il Prencipe che quando hà bisogno della sua presenza, cioè per confirmare ciò ch'egli hà fatto, o per auttorizzare i Configli, a' quali non haurà forse, e senza forse, hauuto alcuna parte, e quel ch'è peggio ch'egli si contenta di non comparire peraltro. Lo trattiene con l'esercitio di certi trattenimenti si piccioli, e si poco considerabili, che sono del tutto indegni

DIALOGO II. della sua erà, e conditione, con li quali l'offende molto più che se gli dasse di quei Bomboli in mano, con quali sogliono giocare i fanciulli. Se gli fà vna Corte nouella la riceue, se gli cambia i suoi domestici se ne contenta, se rnina fotto vari pretesti tutto ciò che si ritroua di virtuoso, e d'eminente nel suo Stato, vi presta il confenso, e se gli leua dalla sua presenza la Moglie istessa, non ardisce di domandarle il perche. Contro i più inpatienti, e più difficili al giogo, impiega l'armi, e la forza aperta, benche gli interessi, e la riputatione del Prencipe, l'obligassero ad altro.

AMB. Ne conosco vno che viue da Priuato di Prencipe al presente, e che si serue di queste massime. Egli assalta i ricchi con 154 PARTE I.

le calunnie, & i quieti, e pacifici con le minaccie. A quelli che seruono bene lo Stato, e la persona del prencipe, e de' quali la fedeltà è senza rimprouero dona di commissioni ruinose, di cariche precipitose, e d'armate cattiue, con obligarli d'andar' ad assediar di buone Piazze, & inespugnabili per farii, o ruinare, o perdere la riputatione. Discaccia gli vni con vn' ordine rigoroso di ritirarsi, bandisce gli altri per mezo d'una Ambasciaria, e mette nella Cotte persone, che non riguardano mai di là del loro Benfattore. Così il pouero Prencipe resta alla sodisfattione, e discrettione del suo Fauorito, ne sospira fenza che vno Spione, non gli ne renda conto, nè proferisce vna fola parola che non glifia riferita.

A tal

DIALOGO II. A tal segno che bisogna soffrire i rincrescimenti della solitudine, collo star nel mezo della Corre, perche non vede alcuno della sua conoscenza intorno di se, per poter confidare le pene che parifce fotto la diretione indifereta, non dirò d'vn Priuato, ma d'vn' Aio, oltre che si troua tanto impegnato, che non potrebbe disdirsi. Di più questo buon Fauorito l'hà reso tutto lo Stato, o nemico, o fospetto, acciò che non si possa fidare ad altri che a lui, & il peggio è che questo male è diuenuto quafi nicessario, bisognandosene o seruire, o crepare, e per lo meno non se ne può guarire, che con vn rimedio pericoloío.

Con. In questa maniera dunque il poucro Prencipe, nel mezo della pace, essendo bene, & in buona corrispondenza con tutti i suoi vicini, senza vedere alcun nemico forastiero, senza dare vn colpo di spada, senza vscire che dalla camera al cortile, si vede miseramente precipitato sotto l'altrui potenza. E che potrebbe ad un Prencipe arriuar di peggio, che la schianitudine sotto il titolo di Dominio?

AMB. Vi sono stati di Priuati, non so doue ma basta che vi ne sono stati di quelli c'hanno dato al Prencipe, certe lettioni, che non bisognaua altro per farlo tiranno. Lo ssorzauano a credere che egli non era obligato a mantener la sua parola, come che la realità ne' Prencipi sosse vina virtù da Mercante, e non da Soprano. Sosteneuano che spettauaa

Dralogo II. 157
lui di diffinir' a' Popoli ciò ch'era
buono, o cattiuo, di dichiarare al
Mondo quello che voleua che
fosse giusto, o ingiusto per l'auuenire, e di mettere il prezzo, ela
stima ad ogni cosa. Lo persuadeuano che non si dasse a credete,
che'gli sosse sogni cosa l'ordinanze
de' Legislatori, perche le Leggi
non erano altro che fantasse, e
chimere, quando loro guardauano i Prencipi.

Con. Questo mi fa raccordare d'vn esempio, molto notabile che mi raccontò il Serenissimo di Mantoa vn dopo pranso nel suo Cabinetto. Mi diceua dunque che occorrendo il giorno d'una folennità estraordinaria, volle consessario con vn Consessore estraordinario, chiamato il padre Cannetta dll' Ordine di San-

Francesco Conuentuale, Horainginocchiato il Duca a' piedi di questo buon Padre, cominciò a confessarsi le sue colpe. Ma perche l'esempio è assai curioso, bisogna che io vi racconti le parole ocife del Duca, e del Confesfore, dell' istessa maniera come il Duca me le riferi. Padre ( diffe il Duca al Confessore ) io hò hanute alcuni pensicri molto vendicativi anco contro i mici propri parenti. Non ereda V. A. (le rispose il Confesfore) che andarà nell' Inferno per questo, Cofiantino il Grande che fit un' Imperadore Santissimo, e religiofisimo, fece morire il suo proprio figbio. Padre mi sento un gran rimorso di conscienza dell' adulterio ( foggiunse il Duca, parlando della sua amicitia con la Contessa Margarita) nel quale mi trono imbara zato.

DIALOGO II. 159 E' bene che vi sia un poco di rimorso di conscienza, ma non tanto che vi spauenti (gli soggiunse il Confessore ) perche Dauide era Prencipe, & adultero, e pure fu Santo. Padre ( ripiglio il Duca) mill' aliri pensieri disonesti mi sono girati per la testa; & hauerei voluto tener tre, e quattro Concubine per sodisfare i miei appetiti carnali, e forse l'hauerei fatto, se non mi fosse trettenuto il dubbio di (candalizare il mio Popolo. Vofira altezza (ridifie il Confessore) è più prudente di Solamone, che ne teneua tre cento, senza curarfi del Popolo. Padre lo sdegno m'hà trasportato (ripigliò di nuono il Duca ) ad odiare alcuni Eclesiastici, per lo loro cattino procedere, a tal fegyo che n'hobandito alcuno dal mio Stato, della qual cosa , mi sento la conscienza

aggrauata. Non bisogna (torno a dire il Confessore) che V. A. sia coa feropole fa , Carlo Magno che firiuerisce come Santo, non fu così scropoloso, perche vccise con le proprie mani vn' Abbate vestito Pontifical. mente nell'Altare, or in ordine a celebrare la Messe. In somma questo buon Padre, ad ogni colpa trouaua il suo contro veleno, non per aunelenare i peccati, ma per radolcire il peccatore. Così me lo raccontò il Duca, non fenza ridere del Confessore, che sapea così bene fanar le piaghe de'Prencipi.

AMB. Ecco come si fanno i Tiranni. Di questa seme nascono i mostri. Tali Priuati, (diciamo tali Consessori, già che in questi tempi i Consessori vogliono fare i Priuati de' prencipi.)

VCCI-

DIALOGO II. 161 vecidono i Prencipi, per voler-li troppo stringere in seno. In questa maniera si viene a sare vn macello del Senato, a dishonorar la Natura con le dissolutioni, & a dechiarat la guerra con i patricidi. Le compiacenze sono le prime cause di queste miserie, e se questi venti non soffiassero nell' Orecchie de' Prencipi, i Popoli non vedrebbono di queste miserie sopra di loro.

Con. Se l'Apostolo san paolo vuole che i Superiori siano vbbiditi, benche cattiui, se le persone de' prencipi qual' essi si siano debbono esserci inuiolabili, e santi, non è marauiglia che noi torniamo il nostro siato, contro i loro adulatori, che ci precipitano, senza speranza di ri162 PARTE I. forgere, e che ci ruinano fenza foccorfo.

AMB. è ben raggione di ricorrere contro questi cattiui Ministri, che ci danno i Prencipi cattiui, ch'eccitano li nocenti alle colpe, i fobri alli scialacquamenti, i pudici a gli adulteri, & i pacifici a gli homicidi. E veramente i loro perniciosi auifi, interbidano tutto il Cielo fereno, quando tale fosse nella Corte. Loro affottigliano ciò che tagliano, e tagliano ciò che vogliono affottigliare, precipitano quello che pende, inanimano i violenti, quando corrono alla preda, e scaldano gli auari al desiderio de'nostri beni,e l'impudici alla lussuria con le noftre Donne.

Con. Quello che trouo di peggio,

Dialogo II. 163
peggio, che se per auuentura,
rinscontrano de'naturali poco
suscettibili di queste passioni, cosi forti, & allontanati in tal grado dal vitio, e dalla virtù. Se
gli casca tra le mani alcun Prencipe dolce, e piacenole, senza
simola a senza valeno, tanto

gli casca tra le mani alcun Prencipe dolce, e piaceuole, senza stimolo, e senza veleno, tanto più loro assortigliano, la loro otiosa inclinatione. Ben'è vero che questi buoni Priuati, son come la poluere, che sa maggior danno, doue troua maggiore re-

AMB. Il Cardinal' Antonio Barbarino, (Prencipe che con la pratica della Francia hà refo immortale la porpora Cardinalitia, in riguardo della gentilezza, & altre virtù) nel tempo della guerra col Duca di Parma, per sodisfare egli a' suoi appe-

fiftenza.

titi, cercò tutte le maniere per diuertire il Pontefice (così corre la fama) dalla pace, & accordo doue inclinaua. Anzi gli fischio nell'orecchie, ch'era vergognoso all'auttorità del Soprano, e tanto più d'un Pontefice, di rendere raggione di ciò che faceua, e che non stana bene ad un Prencipe ripieno di tante forze, per mantenere le sue attioni, di cercar parole, e proteste per mascherarle. Et in fatti il buono Vrbano, al Signor di Lione Ambasciator del Chriftianissimo, che con tanto zelo s'affaticaua per la quiete d'Italia, non gli rispondeua altro il più souente, Che non era obligato di render raggione ad altro che a 1ddio di cio che faccua nel Mondo, perche a Iddio solo, e non ad altri egli era fogetto.

CON.

Dialogo II. 165
Con. Con tutto ciò le massime di questo Fauorito non riuscirono tanto buone, secondo il suo consiglio, perche su nicessario, che il buon pontesice dasse di mano alle sue sinezze per disbarazzarsi da tanti inuiluppi, doue l'haueua gettato quel consiglio, che non era obligato di render raggione di ciò che su

Amb. non posso risoluermi di credere buono che i Prencipi si gettino tra le braccia de' lorò Priuati, e che caminino con le lor gambe, e che parlino con la lor bocca. I Priuati finalmente sone persone priuate, & i Soprani Soprani. Si troua gran disferenza, tra quelli che sono Prencipi per Natura, e quelli che vogliono esser Ministri di

ceua.

Stato per gratia. Questa disferenza, caggiona vna dilianza nicessaria : che bisogna trouarsi fra questi due. Fà di mestiere che il Ministro, tenghi il Prencipe come Prencipe, è non come Ministro, & il Prencipe il Ministro, come Ministro, e non come prencipe. Il Fauore è gratia, non già giustitia, mo vna certa specie di gratia che pare giustitia, perche questa soffre volentieri il fauore. La raggione è quella che forma la Giusticia, l'humanità, il Fauore, hora se la raggione, non distrugge l'humanità, non s'oppone all'honeste affettioni, e non condanna la familiarità, e la confidenza, bisogna dire ancora, che non solamente non distrugge, vuole il fauore. La Filosofia, & il Chri-

DIALOGO II. il Christianesimo s'accordano in questo con la Natura, & il figliuol di Dio quando fi fece Huomo; autrorizò tutto ciò con il suo esempio. Che vi sia dunque vn Fauorito nella Corte, già che la Terra lo permette, & il Cielo non lo nega. Che vi sia vn'Huomo che porti il titolo di Confidente del Prencipe, ma che questo Huomo, non facci con il Prencipe, come fa il Capitano con la Fortezza che assedia, alla quale leua con la forza, ogni foccorfo, & ogni respiro che potesse riceuere. Che l'ami che lo ferui, che gli sia familiare lo concedo, ma che se l'vsurpi, & appropri con vna violente vsurpatione, lo nego.

Con. Non posso far di me-

168 PARTE I. no di non mortificar me stesso, ogni volta che penso a quei crudeli Prinati, che come Tiranni s'appropriano al loro vso, quel bene che debbe essere a tutto il Mondo comune. Credo che non farebbe minor male quello che nascondesse a gli occhi dell'Vniuerio il Sole, che chiudesse tutti i Tempij, che rompesse tutte le strade, e che leuasse l'occasione del comercio alla focietà humana, di quell' altro che priua il Prencipe di conversare con i suoi più intrinseci familiari, per non dir Popoli amati, & a'suoi Popoli amati di vedere il loro proprio padrone, non che di trattare con il loro Soprano. Gran cofa, il Ciclo, la Terra, la Natura, e la Giustitia danno i Prencipi a' Popoli DIALOGO II.

169

Popoli, per farli raggione, & i Priuati priuano de'Popoli i Pren-

cipi per farli torto?

AMB. Stimo bene che i Prencipi, mandino sopra quei Sudditi, c'hanno ritrouato gratia inanzi iloro occhi, tanta riflefsione di grandezza che loro piacerà. Giudico a propofito che li comunichino de' raggi della loro potenza, ma non trouo bene, che trasferiscano intieramente nelle loro persone, tutta la loro grandezza, e potenza, e che si priuino totalmente del Globo della propria luce. Concedo che li sia permesso d'arricchire con la loro liberalità i loro particolari Ministri, ma non già d'impoucrire turto il Regno per vn solo. In somma è bene che i benefici scorrinoabbondantemente in alcuni luo170 PARTE L. ghi, ma che però non fi dissecchi la sorsa.

Con. Quanti Prencipi si perdono in questo Mondo, per lasciarsi gouernare, o comandare d'altri, e quanti se ne dannano nell'altro, per tirar sù il loro dosso le colpe de' loro Ministri, e Fauoriti?

AMB. Il Prencipe ad ogni modo non pecca, ma non lascia d'esfer colpeuole. Non voglio esser Prencipe, (disse quel Duca di Modona, che rinunciò il Prencipato, per farsi Cappucino) perche sò che i Prencipi si dannano per li peccasi altrai. E veramente se il Prencipe, erra per ignoranza, chi potrà escusarlo? Gli accidenti sono compatibili, perche non sono in noi, ana vengono in noi, doue che l'ignoranza per essere in noi, pecca

DIALOGO II. 171 CON. A me mi pare, che il pregiudicio maggiore, che può riceuere vn prencipe, 'nell' anima, venghi dalla patienza ch'egli foffre, non potendomi imaginare che non habbia tanto giudicio,

per discernere, che quel sottomettersi al suo Fauorito, non è altro che vn' offendere la sua Sopranità che non vuole compa-

gni.

AMB. La patienza ne' Prencipi non è virtù, più tosto vn vitio. Loro son nati per comandare, e la patienza per vbbidire. Quella colpa che commette quel Ministro di Stato, o che il Prencipe non la sà, o che la sostre, se la sà, pecca nell' ignoranza, se la sostre nella patienza, nella patienza, perche fa della sopranità vna seruitù, e nell' ignoranza,

Нz

per l'inganno che riceuono i Popoli, che seruono vno schiauo creduto Prencipe. Dauide che fu vn prencipe secondo il cuore di Dio, tremaua più di dannarsi per li peccati altrui, che per li suoi propri, ond'è che nel feruore de' fuoi più ardenti preghiere, pregò il Cielo che lo liberi del' altrui peccati Sapendo benissimo, che non serue niente ad vn Prencipe d'esfer giusto, se si perde per l'ingiustitia de'suoi Ministri.

Con. Altri tempi altre cure, Signor' Ambasciatore. All' hora i Frencipi temeuano di perdersi con le colpe d'altri, che però ne voleuano essere espurgati, adesso tutto il contrario, credono di saluarsi con i peccati de'loro Minatri, e perciò ne defiderano l'inucstitura, oltre che all' hora i

Prencipi

DIALOGO II. 173
Prencipi haucuano gli occhi foura i Ministri, cioè che vedeuano tutto ciò che faccuano, &
adesso i Ministri chiudono gli occhi a' Prencipi, per non vedersi
ciò che fanno.

AMB. Che disgratia potrebbe arriuar peggio ad vn Prencipe, che dannarii per le colpe d'altri? Che infelicità maggiore, che stare in dubbio di saluarsi, per voler' essere volontariamente perso. Correr rischio d'hauere vna Prigione perpetua nell'altro Mondo, per non voler' esser libero in questo?

Con. Bisogna pregare al Ciclo, che vogli mandare a' prencipi di quegli Huomini, che lo stesso Ciclo suol far nascere espressamente, per preuenire, e per far resistenza a'mali del lo-

PARTE I. ro Secolo, e per impedire, o calmare le procelle della Patria, & i pericoli de' Prencipi. Preghiamolo che mandi de' Secondi, degli Alesandri, de' Cesari, de' Nestori, e degli Agamenonni, per operare con i Prencipi, perche il desiderare di vederli senza Ministri, è vn desiderare di vederli soli, & il desiderare di vederli soli, è vn defiderare di vederli in pericolo di perderfi. A misura che Hercole tagliaua le Teste dell'Hidra, Iola v'applicaua il fuoco, per impedirle di rinascere.

AMB. Se ciò è non bifogna dunque che i prencipi, s'addormentino fotto la fola speranza del Privato, e che lascino insieme tagliar la testa, & applicare il rimedio a lola.

CON.

DIALOGO II. 175 Con. Nò dico questo, anzi 10 credo che debbono inuigilare? quando dorme, il Privato, e dormire quando egli vigila. Ma però quando i Priuati sono simili à quelli c'hà veduto nel nostro Secolo la Francia, i prencipi possono facilmente, e sicuramente dar le lor veglie a'riposi de'Priuati, & alla vigilanza de' Fauoriti. Vaglia il vero chi hà ridotto la Francia in Monarchia, cioè in Monarchia affoluta? L'acsurato gouerno di due Fauoriti, di due Priuati, di due Ministri, li quali hanno fatto goder la Francia, folleuar la Corona, tremar l'Europa, crescere il bene del publico, & abbassare il fasto de'particolari, seruendosi l'vno del ferro, e del taglio per recider quella piaga, che già tor-

H 4



AMB. Questi tasti che voi toccate Signor Configliere, rendono l'armonia, à tutto il sconcerto del nostro ragionamento. Tali csempi non sono communi. Forse dopo Agrippa, e Micena, non si sono veduti due Fauoriti simili, benche la terra fia grande, & il numero degli Abitanti non picciolo. Augusto haucua bisogno di questi due Huomini, per lo stabilimento di quell'eterna pace, c'haueua de-fignato di dare all'vniuerso. Non meno necessità haueua la Francia di questi due Priuati, e n'haueua necessità per molti rispetti, particolarmente, per persuader l'ybbidienza alle persone libere, che voDialogo II. 177 che voleuano riconoscere il Rè come amici, non come sudditi, per vincere i nemici di suori, e discacciarli di dentro per far riuerir le Reggie arme da' Vinti, per rendere grata all'vniuersale de'Popoli, quella Maestà che non era che a i particolari, e per render' ancora maggiore dell'vniuerso, quella rotenza, che solamente bilanciaua con l'vguali.

Con: Non è vero dunque, che vn Prencipe hà necessità di simili Ministri? (lasciamo il Ri-chelieu, & il Mazarino, parliamo solamente d'Agrippa, e di Micena), non è vero che quando n'hà può pigliare alcun'hore di riposo? senza pregiudicio del riposo publico? Non è vero che può distender la contentione del può di contentione del può distender la contentione del può distender la contentione del pu

178 PARTE 1. fuo fpirito, senza che i suoi interessi ne patissero? Son sicuro che voi restarete meco d'accordo.

AMB. Sì, se voi mi confessarete, che tali appoggi non si trouano fi spesso sotto vn Dominio, ne dentro vn Regno, nè anco nell' Historie che abbracciano più Regui, e più Dominij. Simili aiuti, son certi presenti rari, che raramente suol presentare il Cielo a' Prencipi. Si può ben sapere sciegliere quanto si vuole, tali letioni non si possono fare tutti i giorni. I Secoli non fono tutti così felici, come quello d'Augusto. (aggiungiamo ancora quello di Luigi decimo terzo, e quarto) Agrippa, e Micena, Richelieu, e Mazarino, erano illuminati della più pura lumiera: della virtucconomica, politica, emorale

DIALOGO II. 179 morale del Mondo, non che de Regni. Quando bisognaua deliberare bruciauano di zelo, e quando si trattaua d'esequire le cose deliberate, ardeuano d'affetto, Hora seguiuano le intentioni, d'Augusto (diciamo) e di Luigi, & hora le preueniuano. Ogni altro che loro, non haurebbe faputo sostenere lo splendore d'una virtù si viua, e s'operante, ch'era quello d'Augusto, e di Luigi (dirò) de' Luigi, nonche di forticarla come loro faceнапо.

Con. La Francia però ( per tralasciar ciò che diceua il Mondo d'Augusto) anzi l'Europa tutta, se più satire in scritto, che giudicij in spirito, contro questi Ministri, o per meglio dire, contro la Corona Christianissima, che

180 PARTE I. daua tanta auttorità a' Priuati.

AMB. Quelli che mormorauano de'Ministri del Rè, che non hò difficoltà di credere che se ne tronassero molti, inuidiauano il bene della Corona, & odianano insieme la virtù de' Ministri. Quando vn prencipe, è ben seruito, quando riceue da chi lo ferue, tutti quei feruitij, & honori che maggiori non potrebbe sperare da se stesso, se vo-·lesse far tutto, quando hà prouato la persona che hà scelto, se vuol far giustitia, farà del suo Ministro vn Fauorito, colmerà d'honori, a chi lo riempisce di. buoni seruiggi, e non lascierà desiderar nulla a chi ben lo ferue. V'è differenza di feruire, o di ben seruire vn Preneipe. Si può pagar chi lo serve con.

DIALOGO. II. ve con rimunerationi ordinarie, ma chi ben lo serue, non si può rimunerare che col darli parte del proprio cuore. Vn Prencipe, obligato, non può mai ben pagare a chi l'obliga. Che sarebbe se si compartissero quei medesimi fauori ad vn che serue, che ad vn'altro che ben serue? Ciò sarebbe vn'obligare tutti a seruire, ma non a ben seruire il Prencipe ? Ogni raggione vuole, che non si compartischino degli honori comuni ad vna virtù estraordinaria, che non si dispensino auaramente le gratic, in vn luogo doue il Cielo pione le sue. Il Corteggiano, o sia teruitore ordinario, mette ogni cosa in disordine mentre serue, & in luogo d'edificare ruina, perche edifica ciò che dourebbe distruggere, che vuol dir se stesso, e distrugge ciò che dourebbe edificare, che vuol dire il Prencipe. Mà il Ministro sauio, fedele, affettionato & accorto, che misura vgualmente il suo affetto, con quello del Prencipe, e dello Stato, rende grandistimi seruitija all'vno, & all' altro, onde il prencipe, non solo gli è obligato di ciò che fain seruitio della sua perfona, mà anco in quello che opera in servitio dello Stato. Si sono. trouati Prencipi, li quali conofcendofi così ben seruiti da loro Ministri, sono stati in dubbio, se bastasse di darli per retributione la metà del Regno, e della perfona. Nella Perfia, doue i Rè hanno regnato per lo mezo di tali: Ministri, il Popolo chiamaua a questi gli occhi del Rè cioè, secondo

DIALOGO II. 183 condo l'esplicatione d'alcuni gli occhi del Rè, sempre vigilanti, e sempre aperti, per vedere il bifogno del Regno, la necessità del ropolo, e la necessità, e bisogno della Corona. La Grecia doue i Ministri regnauano insieme con i Rè, non rimprouerò mai Agamenonne, per hauerfi lasciato gouernare da Nestoro? Gli Imperadori Romani dauano a' loro priuati, il titolo di Compagni dell' Impero, & amici dell' Imperadore, e qualche volta li chiamauano Compagni delle loro brighe, anzi hanno voluto che il ropolo li chiamasse con lo stesso nome. Glistessi I hanno fatto alzare Statoe dirimpetro alle loro, l'hanno dato la propria spada con licenza di seruirsene contro di loro, s'ilbene publico lo ricercasse, hanno

DIALOGO II. 185 la direttione de' negotij IL PA-DRE DELL'IMPERO, E DELL' IMPERADORE. Ma che dico, la Sagra Scrittura non c'infegna che il Patriarca Gioseffe fu dato per Padre a Faraone (benche sorse più giouine) Che fu stabilito Prencipe di tutta la Casa Reale, e Signore di sutto il Paese d'Egitto? Di più la stessa Scrittura ci insegna ancora, che Faraone tirò l'anello del suo dito, e lo pose in quello del suo Fauorito Patriarca, che lo fece caualcare sopra vn Carro trionfale, che fece ordinare per editto publico, acciò ogni vno s'inginocchiasse nella sua presenza. Anzi lo stesso Faraone gli disse in piena rau-nanza TV SEI NE PIV NE MENO CHE FARAONE, ET IO NON HO AL-

186 PARTE I. TRO CHE IL MIO NO-ME, ET IL MIO TRO-NO PIV DITE. Che si può dir più del risentimento d'vn prencipe, ben configliato. Conchiudo la mia opinione in torno a questo particolare de'Fauoriti, e dico, che i Prencipi debbono astenersi tanto quanto sarà possibile di riceuer Prinati, perche non fanno la riuscita che potranno fare, e l'hauere vn Priuato cattiuo, è hauere yn nemico in Casa, e l'hauerne vn buono, è vn dar la propria gloria adaltri. Se ad vn Privato se gli concede poco si sdegna, se molto s'insuperbisce. Se non se gli dà altro che il dito, è segno che il Prencipe non si sida di lui, e questo è hauere vn continuo stimolo di timore nel petto. Se

cutt2

DIALOGO II. 187
tutta la mano, ciò è vn'esponere
il Regno all'altrui discrettione.
Vn solo capriccio, vna semplice
tentatione penetrata, in quell'
immenso ceruello del Mazarino, haurebbe bastato per tradir
tutta la Francia. Che pensino
dunque bene i Prencipi prima di
dechiarar Fauoriti, ma quando
l'hanno riceuuto, & esperimentati sideli, & assettionati, e sopra
tutto fortunati, che non gli siano auari di gratie.

Con. Et io starò sempre nel mio parere, cioè, che necessariamente i Prencipi bisogna che tenghino Privati, e che fanno molto bene di tenerli, mà che però non diano mai a' Privati il titolo di Padroni, nè piglino per loro quello di servitù. Non si trova maggior vergogna, che di vedere

188 PARTE I.

vn Prencipe prigioniero del fuo Priuato. Se vn Prencipe si da al comando d'vn folo, se non si riserua, nè la dispositione della sua volontà, per seguire le sue inclinationi, nè l'vso del suo spirito per conoscere i suoi interessi, che titolo se gli potrebbe dare, se non che di micidiale della Reggia potenza, e di nemico del suo Popolo, non ritrouandosi alcun' interregno più misero della sua vita, nel cui tempo non fa niente, e pure fa : tutto il male che arriua, e si priua della gloria di quel bene che potrebbe arriuare. Chi hà orrecchie per intendere che intenda.

PARTE

## PARTE PRIMA.

Doue si discorre dell'inclinatione degli Italiani, verso la libertà delle Republiche, e s'è meglio d'esser Sudduo d'un Prenesse, che d'una Republica.



VNOVE Signor Ambasciatore, vuole ella che noi applichiamo il

trattenimento d'hoggi a discorrere della libertà delle Republiche, alla quale tanto inclinano gli Italiani?

AMB. La libertà è vn dono del Ciclo Signor Configliere, & alle

PARTE I. 190 cose celesti, tutti gli Huomini debbono inclinare, è ben vero che non tutte le gratie che deriuano di là sù son comuni, mentre l'eterno Fattore, a questo chiama per esser Pastore di Pecorelle, a quello peresser Monarca di Popoli. I Sudditi, &i Prencipi, i Prencipati, e le Republiche, son tutti siglinoli d'vn sol Creatore, dico d'un sol Padre, mà d'vn padre che può dar la primogenitura à chi vuole? senza offender persona. Questo però è vn puro parlare alla scolastica. Le humane operationi, non bisogna che stiano sempre, sotto la direttione della Teologia speculatiua. Quando il Cielo stende la mano all' Huomo, conviene che. l'Huomo porga ambidue le braccia per riceuerla.

DIALOGO III. 191 uerla. Parliamo con vna moralità più Naturale. La libertà e vn'atto di necessità che prouiene dalla natura. Nasce, non si produce in noi. Chi non ama la libertà non è Huomo, e chi è Huomo bisogna di necessità che ami la libertà. La Natura basta a darci l'origine, il resto che lo cerchi l'Huomo con l'inclinatione (diciamo meglio) con l'operatione, e con quei mezi a' quali inclina la Natura, e non contradice il Cielo, o pure inclina il Cielo e non contradice la Natura.

Con. Se l'Huomo hauesse il dono di ben'operare, e di mettere in buona esceutione tutti quei doni che piouono sopra di lui dal Cielo, e dalla Natura, ò quanto selice si potrebbe egli



Dialogo III. 19; paiono puramente Huomini, altri n'Huomini nè Bestie, & altri più tosto Angeli che Huomini. La libertà della quale noi parliamo, nonè naturale, perche se fosse tale, sarebbe comune à tutte le Nationi, à tutti i Popoli, ma coffendo particolare non bisogna chiamarla Naturarle, come altri la chiamano.

AMB. Quante piante, quanti Alberi fi trouano in vna prouincia de' quali non fe ne veggono, nè pur minimo vestiggio in altri Regni, e pur son naturali à gli huomini, & alla natura.

Gon. Siafi, ma per me credo, che la libertà nell' Huomo, in tanto è libertà, in quanto ch'è congiunta con il vincolo dell' intereffe, L'intereffe dunque, non. l'inclinatione è quello che chia-

PARTE I. 194 ma l'Huomo alla libertà. Sempre iono stati i Rè, & i Sudditi. Dio istesso hà comandato espressamente a' Popoli, la creatione de' Rè. Non v'è Regnonel Mondo, mà che dico, non v'è Città nell' Vniuerso (Diasi il vanto dell' eccettuatione alla sola Città di Venetia, che nacque libera per gratia, nel tempo che la libertà era miscramente prigioniera per tutto) che non sia stata dominata da vn solo. Sono accidentali le Republiche, Naturali i Dominij, e per ciò anco accidentale si può chiamar la libertà nell' Huomo. AMB. O accidentale, o na-

AMB. O accidentale, o naturale, basta che dagli più esperti Filosofi, è stata stimata la libertà, d'un prezo maggiore di tutto l'oro del Mondo. Di quanti esempi è testimonio Roma l'antica? Ma

che

DIALOGO III. che dico basta vn solo à superar' ogni forza d'amore, ogni grado di libertà. Domandisi il primo Bruto, quanto è buono d'esser libero, domandisi a Bruto, che esiliati dalla Patria i Re, fa morire i propri figliuoli, per lo solo sospetro che trattino il loro ritorno. Se si vedessero i moti del cuore di tutti gli Huomini, così come se veggono quelli della lingua, e del corpo, oh quanti Bruti si vedrebbono nel Mondo, oh quante Republiche nell' vniuerfo. Testimonio ne sia l'Italia, c'hà sparso tanto sangue, e ch'è stata il Teatro delle guerre, per difender la libertà delle Republiche.

Con. Ma come l'Italia, se tante Republiche, si sono volentieri sottomesse al dominio d'vn solo? Quante Città si veggono nella

I 2

196 PARTE I.

Lombardia, per non passar più oltre, che volontariamente sono passate dalla libertà alla seruitù e dalla Republica al prencipato?

AMB: Chi fono queste Republiche? Non si troud mai Popolo nell'Italia, non che Italiano tra tanti ropoli che cambiasse volontariamente la libertà, per la seruitù. La tirannia, la necessità politica, il timore di perdere l'vniuersale, la Fortuna de' Nemici trionfanti, lo sdegno de'particolari, la speranza di dominar folo, la distintione trà Cittadini, l'ignoranza de' Senati, il danaro, i Tiraditori, fono quelli stromenti che sogliono ruinar le Republiche, e che in effetto n'hanno tante ruinate in Italia. Quando leggo alcuni Storici, che raccontano la rela volonta.

DIALOGO III. ria d'alcune Republiche, mi vien voglia di mandar mille mal'anni agli Historici. Come può fare vn Popolo, chi lo forza a farlo, qual Nume ? qual Deità, qual Natura può spingere vn' Huomo, a fuggire vna libertà che lo fa Prencipe, per cercare vn Prencipe che lo fa fchiauo? La parola di resa volontaria, quando si tratta di qualche Republica, si può corregere, e met ter queste altre per non poter far altro, o vero la volontà condescende alla forza:

Con. Credo bene, che la natura degli Italiani, fia molto contraria al dominio d'un folo, e ciò s'è veduto in cento, e mil-

le occassioni.

AMB. Se i Prencipi non hauessero trouato il modo d'inca798 PARTE I.

tenare i Popoli, con tante Cittadelle, e Castelli, certo chel'Iralia haurebbe più Republiche, che Città. Non parlo della Tofcana, per non rinouar quel Tofco, che aquelena l'interno di quei Popoli, ogni volta chepensano alla libertà perduta, perduta dalla Patria, e tolta da Citradini. Non dico di Roma, doue i Popoli adorano con tanta: rinerenza il Pontefice, e piangono con tanta miseria il mal gouerno degli Eclesiastici. Non: includo il paese degli altri Prencipi, doue i Sudditi son Sudditi, perche non possono esser liberi. Parlo del Ducato di Milano, del Regno di Napoli, de' Popoli di Partenope, di quei Popoli, che per tanti, e tanti Secoli, sono stati a guisa di palla, gettati,

DIALOGO III. gertati, anzi sommersi dalla tirannia, al vassallaggio, dal dominio d'vn Prencipe, alla Monar-chia d'vn Rè, e dall'auidità di quel Signore, al mal gouerno di questo. Questi miseri Popoli, quanto hanno fofferto, quante volte hanno preso l'armi per bandir la schiauitudine, & introdur la libertà, mà il destino gli hà voluto tali, e tali li conferua di corpo, mà non di spirito, di lingua, ma non di cuore,. d'apparenza, mà non di volontà, d'esterno mà non d'interno. Con tutto che il gouerno degli Spagnoli, doppo quello de'Francesi, l'hà tenuto da Sudditi, non da Schiani.

Con. I capricci più tosto che altra raggione, muouono gli Italiani, a cercar nouità, & all'in-

PARTE I. 100 elinatione della libertà. Ditemivn poco Signor' Ambasciatore, la Toscana è stata Republica, nella quella ( sia come voi l'intendete ) tutti i Cittadini erano Prencipi, ma io vorrei sapere che differenza fi troua in questi tempi, che i Popoli son Sudditi, & in quelli ch'erano prencipi ? Sono forse i. Fiorentini più poueri? Se gli inpedifce forse il traffico? Manca. loro altro che l'ambitione d'effer liberi? Non possono trouar se vogliono la loro felicità nell' vbbidienza del Padrone? Non gouernano al presente, come gouerna-

uano prima?

Amb. Eh Signor Configliere, sò bene che voi l'intendete meglio che la dite. Che manca: a' Fiorentini domandate, e che cosa hanno di quel c'haueuano? Sitro-

uano

Dialogo III. vano Popoli più afflitti, e più aggrauati? Bisogna pagar' anco l'a-ria ch'è vn dono della Natura? Ditemi tanti tesori accumulati da' Gran Duchi, di doue escono? Dalla borsa de' Suddiri? tanti superbi Palazzi, tante fabriche, tanti giardini, tante guardie, tante Corti, da chi si pagano ? Da Fiorentini? Ma che occorre parlar più de' particolari, parliamo dell' vniuerfale. I tesoride' erencipi, se fossero diftribuiti a quei Popoli che l'hanno dati, il comune del popolo farebbe ricco, non il particolare del Prencipe. Sci Citradini non fossero obligari di spendere, per mantenere il fasto di tante Corti, d'accumular' tanti tesori per altri, spenderebbono tanto più a gouernar le lor: case, & a mantenere le loro FaPARTE I.

miglie. Nelle Republiche, se il comune del Popolo non è ricco,. al meno non v'è alcuno particolare mendico, per difetto del publico, perche il publico dà à tutti. la libertà di guadagnar la lor vita, & a tutti porge vgualmente i mezi oportuni, senza alcun' eccettione di persona. Al contrario ne i Prencipati, sono pochi i ricchi, molti i poueri, mentre i Prencipi: togliono dal comune, e danno a' particolari. Non vi sono altri ricchi ne' Prencipati, che quelli che vuole il Prencipe, mà i poueri son. molti, perche le grauezze sono, comuni. Oltre à questo, non è: vna gran miseria, per quei Popoli: che nascono Sudditi d'vn Prencipe, bisognando pagare al Prenci-pe, gli interessi de' Sudori della: Natura. Chi più s'affatica ne' PrenciDi Alogo III. 2033
Prencipati diuiene più pouero, mentre cresceno le grauezze a misura della fatica. Non possono dire i Sudditi de' Prencipi, questo è mio, perche pretendono i Prencipi che ogni cosa appartenghi aloro. A i Cittadini delle Republiche, è solamente dato il priuileggio di godere ogni vno il suo come soprano, senza molestia, senza intoppo, e senza alcun pregiudicio dell'bene Publico.

Con Con queste raggioni volete conchiudere ch'è meglio di nascer Suddito d'una Republica; che d'un Prencipe, e meglio libero che scruo?

AMB: Così lo credo, e la natura, e l'esperienza ci l'insegna-

Con. Io non sò se i Sudditidelle Republiche, sono più pri-

PARTE I. uileggiati di quelli de' Prencipie Suddito per Suddito, è meglios d'esfer suddito d'vn Prencipe, che d'vn Popolo, particolarmente in quei luoghi doue regna. la Democratia?

AMB. Doue si professa vn viner libero, che vuol dire nelle. Republiche, non si parla di soggettione, ma di Cittadinanza, e. non vuol'altro dire l'esser Cittadino, che Prencipe, nè l'effer. Prencipe vuol dir'altro, ch'effer Cittadino.

CON. Et io stimo che nelle. Republiche, tutti fon Sudditi, e: niuno Prencipe, perche il Senato, o Configlio, forma vn corpo, ch'è tutto membra, e pure non hà forma di corpo. Hò erra-: to, & è meglio di dire, che il Senato nella Republica, è vna parre di

DIALOGO III. 201 te di tante membra recise, che: forma vn corpo senza membra. Quel ch'è primo, in tanto è. primo, in quanto che sarà l'vltimo, e quel ch'è vltimo tanto può contradire a quello ch'è primo. In foinma i primi, fon'vltimi, gli vltimi primi, quel che comanda hoggi non comanda domani, il Senato è fotto posto al Popolo, il Popolo al Senato, e non v'è nè pur vno, che non si stimi di poter tutto, e non v'è nè pur vno, che non sia sotto posto al tutto, mentre la gloria di comandare, e d'ubbidire è vguale.

AMB. Questo è quel che confola i Cittadini, perche quei che comandano comandano per vbbidire, e se non si dechiarasserogronti ad vbbidire, non se gli daPARTE I. rebbe l'auttorità di comandare, e quei che vbbidiscono, in tanto vbbidiscono, in quanto che fon ficuri di comandare.

Co N. Queste mutationi di Comandanti, formano più pressto vna Schiauitù, che vna libertà. Che un'Huomo cambi ogni: giorno di Padrone? Che vbbidisca a quello c'haueua già comandato, Che sia forzato a cambiarfi di fignore, in feruo, Che fi vegga necessitato d'ubbidire advno, che non sà comandare? Che passi dal Timone, al Remo, Che comandi, per la speranza d'ybbidire ? E chiamate questo libertà ? & à qual'animogeneroso, bastarà il cuore di sorto metterfi a vna legge fimile? In vna Republica Aristocratica; i Popoli non fono gouernati, ma figno-

DIALOGO III. 207 fignoreggiati, & in vna Democratica, benche si vegga qualche ordine esteriore, ad ognimodo, non sono nè comandati, nè fignoreggiati, perche tutti credono di comandare, e tuttidisignoreggiare. Quanti dispetticonuiene soffrire in vna Republica? e che più dispetto, e qual; maggiore sdegno si può accendere in vn cuore, che di vedere la virtù calpestata dall'ignoranza, la nobiltà dalla viltà, il merito dal demerito, l'honoredal dishonore, & il giusto dali Reo, ecco i frutti delle Republiche. Credo però d'esplicarmie meglio col dir così, I Gouernatori delle Republiche, gouernano vn Popolo che non hà Padre, non essendo altro i Citradini che tanti Orfanelli, sogettis

a-Tutori quasi nemici. Non corre questa raggione'in vn Prencipato, perche il Prencipe è Padre, e Padrone, & i Gouernatori bisogna che inuigilino sopra i. Popoli, perche il Prencipe inuigila sopra di loro. Benche cattiuo che fia vn Prencipe, voglio aggiungere, benche Tiranno; non può non amar quel ropolo che lo fà Prencipe, inclinando la Natura, ad hauer cura del fuo. Quanti-Gouernatori, quanti Giudici hò io conosciuto, che per dubbio di non perder la lor Toga, e riceuerquel castigo, che suol dare l'assoluta auttorità d'vn prencipe offefo nel fuo tesoro, son diuenuti giusti, e buoni dopo riceuuto il gouerno, non perche la loro natura inclinasse alla giustitia, & alla bontà mà perche il timoredel\_ Dialogo III. 209 del radrone, gli suggeriua il bene.

AMB. Le Monarchie Signor: Configliere, che sono conseruate dalla successione, non v'è dubbio, che dourebbono per questa speranza, procurar l'auanzo, non che la conseruatione del ptoprio, mà ciò non segue, perche ordinariamente, chi fi stima sicuro d'hauer nelle mani il suo, ne trascura allo spesso la difesa. L'effer Suddito d'un prencipe, c'habbia il voglio così, che formi, e trasformi le leggi a suo piacere, che castighi i soli sospetti con crudeltà, è cosa che fa arricciare i capelli. S'vn prencipe è cattino, come allo spesso accade, che miseria per vn ropolo, di vedersi quasi per mezo secolo, sogetto ad effer signoreggiato d'vn' empio? Se buo-

## 210 PARTE I.

no è peggio, (non voleuo dirlo però) perche l'esperienza cihà fatto vedere molte volte, che i prencipi buoni, sono sempre seruiti da Ministri cattiui.

Con. Et in vna Republica che bisogna ogni giorno cambiar di Gouernatori, non è vna miseria? Hora conuiene piangere la perdita di quel Giudice buono, che appena conosciuto per tale dal Popolo, termina secondo gli statuti il suo Carico, hora dolersi dell'eletione d'vn cattiuo, che fupera ne' voti quel buono, & hora piangere insieme, & attristarsi della vista di quell'Huomo di demerito, arriuato à possedere il premio di colui che l'hà meritato. Oh Dio e quanti si veggono nelle Republiche, di costumi: corrotti, esser correttori di coftumi

DIALOGO III. 217 stumi, quanti Huomini si veggono tra Senatori, comandare gli Huomini, che fono degni d'abitar tra le bestie ? Che più crepacuori, che più fdegni, che più rabbie? Ben lo sapeua Platone il sapientissimo, il quale confessò scriuendo, che gli Huomini delle Republiche, bisogna c'habbino vn cuore di Diamante, e vn petto di scoglio, per poter far refiltenza agli insulti della Fortuna, e per poter viuere alla vista di tante acerbe ripulse che si danno alle persone più meriteuoli, e conchiude che tali dolori. Han forza di condurl'Huomo, prima alla tomba che al-

AMB. Altri motiui di pianto; fi veggono ne'Prencipati, doue i Couernatori fon Mercenari, &

la Bara.

PARTE I.

172 in tanto gouernano, in quanto che aspettano la mercede. Ne'r rencipati, chi rubba i Prencipi, viue tra ceppi, e catene, e chi rubba il Popolo tra gli ostri, e gli ori. Nelle Republiche corre vn'altra raggione, perche chi rubba il publico, vine tra glis ostri, & ori, e chi rubba il Popolo tra ceppi, e carene, onde se ne'Prencipati, gode il Prencipe, sopra il ropolo, nelle Republiche gode il popolo, sopra il publico. Nonè virtù deil'Huomo di fdegnarsi, di quell'eletione che dipende da vn gran numero, e dalla: forte. Catone che bisognò cedere nella Pretura a Vatinio, non si sdegnò, sapendo che gli insulti della Fortuna; preuagliono ordinariamente nelle Republiche. Chi riceue la ripulsa nell'eletione. Dialogo III. 213
letione d'un ropolo, debbe stimarsi così glorioso che se la riceuesse, mentre i veri Cittadini,
non domandano cariche, che
per seruire, e non per l'ambitione di meritarle. Sdegno è quello quando un virtuoso riceue la
ripulsa da un solo Dominante,
che così vuole, non da una Republica, che così pare alla for-

Con. O quanto è peggio di star sogetto alla discretione di tanti, che alla sola volontà d'un solo. L'eletioni che si fanno a voti segreti nelle Republiche, hanno allo spesso la sola apparenza d'esfer libere, ma la sostanza è incatenata da cento Brogli, e racomandationi. Concesso però all' eletione la libertà, quanto e più libera, tanto più da facilmente

nello sconuencuole, mentre viene da vna volontà sfrenata, per non dir vendicatiua, non essendo trattenuta dal freno della vergogna, perche la colpa resta soggeta,e la volontà non temendo d'efsere scoperta per rea, corre come potenza cieca, alla determinatione di quelle risolutioni, chebene spesso, fanno vergognare appena publicate, quello che l'hà promosse. Temistocle odiana tanto i voti segreti delle Republiche, che si dechiarò vna volta, di voler più tosto, esser dissidente della Madre, che di volere star sogetto alla sua sorte, con la dipendenza del voto segreto della propria Madre. Pericle non poteua contenersi di piangere pensando agli errori, che cometteua la moltitudine, la quale credeua d'operar bene.

DIALOGO III.
bene, all'hora che operaua male.
Ma sentite quel che mi disse vn
certo Senatore d'vna Republica,
intorno a questo particolare, e se
non m'inganno queste sono le
proprie parole, Le nostre eletioni,
non sono consultate, ma precipitate,
da un' Hidra di mille capi discordanti, e sregolati, benche l'apparenza sembra d'hauer' un grand'ordine.

AMB. La cagione del disordine, che nasce nell'eletione de' Gouernatori delle Republiche, io la credo, l'amore disordinato di noi stessi, che ci sa ciechi, perch'egliè cieco. L'amore che porta l'Huomo à se stessio dall'arte, che rappresenza le cose molto maggiori di quel che sono. E' proprietà dell' Huomo d'imaginarsi d'esser tutto, e di non co-

parte I. noscersi d'esser'va niente.

Con. Qual'ordine si trous nelle Republiche, che meriti applauso? volete l'insolenza, la trouarete nelle Republiche? Guardate quella giouentù, più ignorante dell'istessa ignoranza, e pure crede d'hauer maggior senno della virtù istessa? Non si tosto quel Senatore entra in carica, che il figliuolo si slima più degno d'honore del Padre medefimo, & il radre cieco di..... non cerca il merito del figliuolo, mà la gloria dalla fua cafa. Non vi è Garzoncino di Configliere, che non facci lo fequarcia cantoni, con quelli che daurebbono comandarlo, e per la virtù, e per la nascita. Nonvè giouinotto di elettore, che non pretenda con arroganza, & audacia di precedere i più meriteuoli della

DIALOGO III. Città. Non si tosto quel Cittadinuccio, esce dalla schuola, che vuol'entrare nel Senato, da cui fi vede dar la verga del comando, ad vno che meritarebbe di stare ancora per dieci anni, fotto la sferza del Maestro. Guai à quelli (dico a quelli che non sono Cittadini) che non dassero del Signore, a quel figliuolo di quell' Artiggiano. Non muoue passo la giouentù nelle Republiche, senza commettere qualche atto di mala creanza, perche sono protetti, (è troppo dolce il termine di tolerati) con vergogna de' Forastieri, da quelli ch'esercitano la giustitia tra Cittadini. La passione, accieca i padri, adula i Giudici, & ottura le orecchie di tutto il Senato. Veggono i difetti de' giouini, non per castigarli, ma

per escusarli, che dico? per proceggerli. Se Licurgo viuesse in questi tempi, forse la giouentù non sarebbe si licentiosa nelle Republiche.

AMB. Non v'è dubbio che la giouentù, spinta già dal calor naturale, non corra precipitofa per tutto, e tanto più nelle Republiche, douc la libertà, non frenata da quella moderatione, che fuol venire con gli anni della maturità, & affidata a quei rispetti che se gli portano a cauta del voto da Pretendenti, fi fà conoscere più insolente che altroue. I Consigli generali che non eccettuano grado di persona, e che riccupno il voto così del maggiore, che del minore, sono la causa di tutto il male che nasce nella giouentù, men-

tre

DIALOGO. III. 219 tre chi pretende maneggiare il scettro, nelle Republiche, bifogna bene spesso allegerirsi il capo dal peso del capello, e salutar quelli che forse si vorrebbono veder tra catene, e perche nella giouentù stanno vniti la maggior parte de'voti, perciò s'honora, non per esser meriteuole, ma per esser del Consiglio. Con tutto ciò non si può dir che la giouentù de' Prencipati, sia più discreta di quella delle Republiche, perche ne' Prencipari la giouentù, non hà altra occupatione, che la scialacquaggine, e si danno molto più ne' vitij i Giouini, non hauendo l'occasione dit rattenersi in certi esercitij politici, che sono particolari ne' Prencipati, & vniuerfali nelle Republiche. Non

manca alla giouentù d'una Republica, l'esercitio dell' armi, mentre la natura stessa la spinge a maneggiare il ferro, per difendere la propria libertà, e l'arte segue dopo aglistimoli della Natura. Tutto il contrario ne' prencipati, doue i prencipi vogliono i popoli ignoranti, e semplici nell' arte della militia, volendolo cosi la politica, mentre la conseruatione del Prencipato, non dipende dal Popolo, ma dal rrencipe, e però al prencipe, e non al popolo fi permette il maneggio dell' armi. Di più le cose rolitiche, e di Stato, non si maneggiano nella Repulica d'vn folo, ma da tutti, onde in ciascheduna Casa si sà quasi rutto quello che si può sapere in vua Corte d'vn prencipe, parlo di erre cose vniuerfali, e ciò non porta DIALOGO III.

porta poco profitto alla giouentù, che crefce fin dalla fanciullezza con questi eserciti politici, per questo alle volte si veggono alcuni giouini nè Configli, non hauendo di bisogno la Republica per la sua conservatione, di Barbe, ma di pratica, e d'esperienza.

Con. Gli honori, e le dignità, vogliono alcuni che siano caratteri della virtù, ma doue i voti son segreti, si possono chiamar semplicemente, doni della Fortuna, però per lo più sono premio della temerità, e dell' audacia, onde non è bene d'appoggiarle soura le spalle de' giouini, tra quali difficilmente si troua vn grado di prudenza, che non sia macchiato da mille diffetti.

Амв. L'auttorità quando è

222 PARTE I.

ministrata, & operata da vn' Huomo degno, è vn scettro che selicita tutti coloro che sel'inclinano, & è vn fulmine, che sulmina chi lo maneggia, quando vn' indegno maneggia l'auttorità. Vn Giudice cattiuo, può fare gran male in vn Prencipato, perche è solo, mà in vna Republica, si come vn Giudice buono, serue d'essempio al publico, così il cattiuo serue di scandalo à se stesso, perche solo vale per vn zero.

Con. Quello che io trono ancora degno di biafimo nella Republica, è l'orgoglio, grande che regna trà Cittadini. I Forastieri in certe Republiche, soffrono più affronti, che non soffriuano gli Hebrei, nella schiauitudine dell' Egitto, e quel ch'è peggio l'apparenza de' Cittadini, pare indriz-

DIALOGO III. 223
zata all' honore degli stranieri,
ma però non s'honorano altri,che
quelli che portano profitto a' particolari. Tutti vogliono esser Nobili, tutti discesi da Giouc,e tutti
simili de' Liculli, e rompei. I più
ricchi sono i più Nobili, e gli abiti
preuagliono alla virtù. Quel pri-

mo minaccia col tempo presente, quell' vltimo col futuro. Non si

troua pur vno che non si lodi di Nobiltà, & è vn piacere di vedere ne' giorni dell' eletioni, con che orgoglio i Popoli entrano in Consiglio, e come si fanno strmare da' Pretendenti.

Amb. Hanno raggione, son Prencipi Signor Consigliere, il lor voto gli rende tali, è ben vero che queste raggioni regnano nel-

le Republiche Democratiche,

PARTE I.

n'è esente Venetia, seruendosse d'altre massime, mentre non se trouano altri gradi che due, cioè la Nobiltà, che forma vn solo corpo chiamato Signoria, & il Popolo, le di cui persone, s'auanzano in diferenti gradi, o secondo i seruiggi che prestano al publico, o secondo la fortuna l'auanza.

Con. Sia benedetta la nofleta Italia, c'hà discacciato il nome di Democratico dalle noflete Republiche. E veramente che cosa è la pura Democratia, non altro, che vn'organo discordante che tanto più si discorda, quanto più cerca d'accordarsi. Lo stimolo della conscienza afflige l'anima, mentre lo broglio della lingua tormenta lo spirito. Gli Vbbriachi vendono il voto per vn. Quartuccio di vino, i Poueri.

DIALOGO III. 225 Poueri per meza dozena di soldi. Quel cattino lo dà a quel Potente per difenderlo, quel Mercante a colui che compra nella sua Bottega, & in somma chi per vn rispetto, chi per vn' altro, chi al parente chi all'amico, la meno parte, è quella che si dà alla conscienza, & a Dio, benche tutte le cose paiono indrizzate al Cielo, con cento pregniere, e giramenti solenni. Non sono due mest, che io domandai, non sò con chè occasione ad vn Cittadino d'vna Republica, s'egli era trà il numero de' Senatori , egli veramente ch'era vno di quelli , che studiano l'vscita, e non l'entrata delle cariche, mi rispose così, lo fuggo il Popolo, per non obligarlo a seguirmi. Chi domanda

K - 5.

cariche in una Republica, domanda l'inferno al Popolo, mentre per ordinavo, non si dà il uoto a chi più merita, mà a chi più offre. In quanto à me, elegerei più presso un Secolo di Purgatorio, per sentenza d'un Dio, che un Lustro di gloria per lo uoto del

Pipilo.

AMB. Forse costui si stimaua o fi stima più Sauio di tanti Legislatori Pagani, e capi di Republiche Christiane. Cicerone introdusse le sensalie, e volle che le prehenfationi, le Nomenclature, & altri offici di gentilezza, e cortefia, che fono la falfa delle dignità, seruissero da sensali, a' fuffragi della creatione de' Magistrati. La compra degli vilici, in vna Republica, e la vendita del decoro publico, benche ferua d'honore al particolare. Ma che fare .

DIALOGO III. 217 fare, questo Torrente, non inonda vna sola parte, sbocca per l'vniuerso. Le lusinghe, le preghiere, le promesse, l'oro son stati sempre i forieri de' Magistrati. Roma non potè mai inpedire l'inondatione d'vn tal Torrente, con tutta la seuerità delle Leggi Cincia, Calfurnia, Emilia, Fabia, Licinia, & altre, e forse, forse, nelle Republiche, non s'offeruò mai queil' etatra giustitia, interno a questo particolare, che s'osserua al presente. Chi vende il voto, non vende l'anima, perche l'anima non hà: parte nelle cole, che toccano la fola lingua, e non il cuore.

Con. Oh quanto è difficile di conscruare vna Republica Demociatica, e sopra tutto l'humor degli Italiani, è molto contrario

à vn tal gouerno, onde non è marauiglia se l'hanno discacciato. dalle lor mura. Salone che volle ordinare la sua Atene con vn tal' edificio, no potè vederla soprauiuere al di lui viuere, ma Licurgo che introdusse in Sparta, vn mescuglio di Democratia, e d'Aristocratia, hebbe l'honore di farla soprauiuere al settimo secolo. Il Popolo è vn' animale indomito, hà la ragione, ma non sà adoperarla. I Magnati,i prencipi, i Nobili, dato che mancassero di raggione, non mancarebbe a loro. dell' intendimento per cercarla,, onde il fine degli Italiani non è stato cattiuo, nel bandir la Democratia dal lor paese, & nell' introdurre l'Aristocratia.

Амв. Venetia si conseruò реsò otto secoli sempre in splendore

con.

DIALOGO III: 229
con vn gouerno Democratico,
mentre s'introduceuano nel Senato tutti i cittadini indifferéntemente.

Con. L'esempio è troppo vnico. Se Venetia non fosse stata guardata dalla natura rispetto al fito, forse non sarebbe tale qual'é. Genoa con il gouerno Popolare non potè mantenersi: mezo fecolo, in quattro volte. Sono alcune Republiche che si mantengono, non per la loro virtù, mà perche gli interessi politici degli altri Prencipi lo ricercano. Mà per conchiudere questa giornata, dirò, che non é lodeuole alcuna Republica; di vendere le: Cittadinanze, come già fi fa in s questi tempi alla più vile ciurmaglia non dirò della Città mà dell' Vniuerlo. Mi perdoni Venetia c'hà sbalancato vna porta, per doue entrano nel Senato con vna fomma d'oro alcuni che farebbono più meriteuoli di portar la foma nella Campagna, che il carico d'vna nobiltà s'illustre nella Città. La conscruatione delle Republiche, bisogna che deriui dalla virtù, e dal valore, e per ciò, al valore, & alla virtù debbono concedere la Cittadinanza, e non alla viltà, & all' ignoranza.

AMB. Altra coia è Signor Configliere di riceuer' i Cittadini in vna Republica Aristoeratica, che in vna Democratica, questa per esser gouernata da molti, non si tosto riceue i Forasticri, per Cittadini, che diuengono subito da Cittadini Prencipi, perche non trouano altro che Popoli, Non và cosi nell' Aristo.

Dialogo III. 231
Aristocratica, doue i Comandanti son pochi, e quei pochi rencipi, onde se riceuono altri, non li riceuono come compagni del gouerno, ma come coadiutori di loro stessi, e per hauer da chi seruirsi nell'occorrenze.

Con. Corre pericolo quella. Republica che riceue fouente di nuoui Cittadini, quando però questi sono di clima, di lingua, e di costumi differenti. E veramente che bene si può sperare, che guadagno si può hauere, che profitto si può aspettare, qual' vtile e per riceuere quel Senato, che ammette al centro de' suoi maneggi vn' Huomo nato in altro Stato, c di Natura forse incognita al medesimo ch'è riceuuto, non che a quelli che lo riceuono? Vedere vn' Huomo nouo dare il voto adi vn Senatore che non conosce? Vedere vn Senatore, non conosciuto dal Senato, conoscere tutti i Senatori? Vedere arbitro degli affari publici, vn' Huomo, la di cui nascita & educatione non s'è mai veduta dal Senato? Certo son cose queste da spauentare le mura de' Consigli, non che i Consiglieri delle Republiche.

AME. Vi posso assicurare che le cose dette, non sono di quel colore, che voi le dipingete. Quell' Huomo che si riceue Cittadino in vna Republica Democratica; non entra ne' Consigli doue si trattano materie di Stato, che dopo il trascorso di molti anni? Quell'altro che diviene Nobile in vna Republica Atistocratica, appena potrà vedere con gli occhi ciò che gli altri fanno, e se

DIALOGO III. 233

pur lo vede, la vista serue a mortificarlo, perche non se gli lascia altra auttorità che di dare il suo voto ad altri, securo che gli altri non lo daranno a lui, prima d'vna lunga esperienza del suo procedere nel Senato come Suddito di chi comanda, e regna sopra di lui.

CON. Se non sono in carica; sono con tutto ciò in vn luogo, doue possono spiare le attioni più recondire di chi maneggia gli affari publici. Son fratelli de Senatori, non sono serui del Senato, ond'è che bisognarebbe andar molto circonspetto il Senato, prima di dar la fratellanza a' Senatori. lo medesimo hò veduto in alcune Republiche dar la Cittadinanza per venti scudi, & a che Huomini crede234 PARTE I.

te? ad alcuni ch'erano stati banditi come traditori d'altre Republiche? ad alcuni ch'erano fuggiti come mercanti falliti dal loro paese? ad alcuni già procesfati come Micidiari in altri Stati? ad alcuni che non haueuano altra Religione che l'Ateismo? Ecco la qualità degli Huomini che scieglicuano la doue io dico, per aggregare nel numero de'loro Cittadini. Non dourebbe il Senato vsar tanta diligenza nel dar le cariche a'suoi vecchi Cittadini, quanta ne dourebbe vsare nel dar la Cittadinanza a'vn forastiero, prima di conoscere almeno per dieci anni le sue attioni, ciò è vn'introdurre i nemici dalla Campagna nella Città, & il male di fuori, nella parte di dentro, doue che se si danno le cariche

DIALOGO III. cariche ad vn Cittadino quanrunque cattiuo, il male muore là doue nasce. Gli Ateniesi (v'è pur noto) andauano così stretti, e ritenuti nel conceder la Cittadinanza a'Forastieri, che per afficurarsi maggiormente, haueuano stabilito vna legge, la quale ordinaua, che sei mila voti segreti, e non meno, douessero votare vn Forastiero, per farlo diuenir Cittadino. Anzi se vogliamo credere a Demostene, fu negata la Cittadinanza a Perdica Rè di Macedonia, benche fosse gran parteggiano del publico. Gli Spartani stettero buon pezzo senza riceuere alcuno, e vi riceuerono doppo Lisameno indouino, & Agia suo fratello, amendue conosciuti, & esperimentati lungo tempo affettio-

236 PARTE I. nati alla Republica; Nè sarebbe stata con tutto ciò concessa la cittadinanza ad Agia, se il suo valore non hauesse obligato quel-Senato, che cercaua Huominifimili per opporfi alle minaccie di Serfe, che quafi con tutta l'Asia veniua a danni di Sparta, la Republica di Corinto non ascrisse tra' suoi Cittadini che Hercole, & Alesandro, per lo spatio di molti, e molti Secoli, e forse adaltri che a questi due la di cui rarità di valore, trascendeua i limiti humani, non sarebbe stataconcessa. Non v'è dubbio che nel principio le Republiche hanno bifogno d'habitanti, per diuenir Republiche perfette, tutta volta in tal' edificio; non stanno bene quelle pietre, che sono difformi dall' altre, smozzicate in qualche

DIALOGO - III. qualche parte, e pendenti fuori dell' ordinaria misura. Sò che la necessità del danaro, necessità i Senati il più delle volte ad aggregar nuoui Cittadini, mà però sarà bene che pensino pure i Senatori, che il danaro che la Republica, riceue, se ne vain vn momento, ma la cittadinanza a quelli che la riceuono resta per sempre. Vn Cittadino cattiuo in vna Republica è vn nemico domestico. Roma cominciò a perdersi, quando cominciò ad aggregare nella Cittadinanza le migliaia di perfone non conosciute, e soggiogate.

AMB. Non è peggio, quando per popolar le Città, s'introducono alla Cittadinanza i più fcelerati, come già fece Roma, che mancando d'habitatori diede 238 PARTE I.

franchiggia ad ogni vno, di poter habitare liberamente quantunque fosse caricato de' più graui delitti, in altri Regni, benche amici?

CON. In tal tempo Roma, poteua chiamarsi più tosto alloggiamento di soldati, che raunanza di Cittadini, perche non si cercana, il viner con regole, mà l'aggrandire col numero. In vn tempo che tutto il Mondo viueua coa l'armi in mano, i Configli non haueuano a penfare ad altro che all' armi. Nel principio che comincia vn Dominio, ogni poco di virtù basta per reggerlo, pure che la forza lo facci reggere. La virtù è buona per conferuare, non per acquistare, doue che la forza asquista, ma non conserua, ond'è che vna Città quan-

DIALOGO III. 239 tà quando si tratta di gettare il suo fondamento, si vede necessitata a chiamar con promesse, i più cattiui degli altri luoghi vicini. Anzi se non facesse questo, difficilmente potrebbe trouar chi la popoli, perche i buoni non vorrebbono lasciar quello che veggono come è, per quello che non lanno come farà. Le nouità si riceuono più tosto da' più cattiui, che da' più buoni, mentre i più buoni inclinano per lo più alle cose mature, doue che i cattiui vogliono sempre l'acerbe. Sono pochi quelli che murano paese per la sola speranza che se gli dà di viuer bene in va luogo non conosciuto, se qualche gran motiuo non li fà scordare di quello doue hanno già vissuto.

Aмв. Non è marauiglia dun-

que, se le Republiche antiche se sono tanto ssorzate a cercar prima il numero degli abitanti, che la professione delle Leggi. Le Leggi da per loro aprono la strada al buon gouerno, ma che serue il buon gouerno, se non vi sono huomini da imitarlo? anzi da publicarlo per tale?

Con. Finiamo dunque con dire, che la Cittadinanza non fi debbe dare a' quanti, mà a' quali.



PARTE

## ન્દ્રા પ્લેક્ષ્ય કર્યા કાર્યા કાર્યા

## PARTE PRIMA

## DIALOGO QVARTO.

Nel quale si discorre, s'è bene che i Prencipi, e Republiche, permettino adogni uno la libertà di parlare di cose di Politica, e di Materie di Stato.

Con.

RA questi nostri trattenimenti Politici, che ci seruono come

discorsi familiari, non sarà fuori del nostro cominciato silo, d'intrecciarui ancora parole alle parole. Voglio dire ch'essendo i nostri Prencipi in questi tempi, tanto scropolosi nel vigilare soura le parole de' Sudditi, e particolarmente gli Spagnoli, che sarà bene di vedere il frutto che partorifce l'albero di tal dili-

genza.

AMB. Non debbono i Prencipi esser misurati dalle lingue del Volgo. Le loro attioni fono vniuerfali, quando loro steffi le vogliono tali, ma quel che loro vogliono che sia particolare, non stà alla discretione indiscreta del Popolo, di farla vniuerfale. Qual' è la causa che la verità, (dirò meglio) che la sagra Scrittura dona a' Prencipi il nome di Dio? Non altro in vero, secondo il mio credere, che per obligare i Popoli di riuerirli con il dito allabocca, secondo costumauano i Ginnolofisti nell'adorar il Sole, ch'erail lor Dio, e che sin come non è lecito d'inuestigar gli ordini della prouidenza Dinina, che così, DIALOGO IV. 243

così, non è nè meno conueniente di penetrar gli interessi de' Prencipi. Non à tutti è permesso di discorrer dell' essenza d'un Dio, nè a tutti è concesso di parlar dell' esser d'un Prencipe. Per parlar d'un Dio, bisogna essere buon Teologo, e per discorrer d'un Prencipe buon Politico.

Con. Lodo queste raggioni, e tanto più ch'escono dalla bocca d'vn Capo di Republica. Le Republiche per lo più, criuellano le attioni de' Prencipi, tanto ne loro Consigli, che nelle strade, onde dourebbono godere di sentir discortere, e da' particolari, e dal publico, dell'attioni de' Prencipi, per poter tanto maggiormente tirarne il proprio profitto, nell' occorrenze più nicessarie.

244 PARTE I.-

AMB. Bisogna di necessità Signor Configliere, che le Republiche criuellino, & inuigilino sopra l'attioni de' Prencipi, già che questi non pensano ad altro che a criuellar l'attioni di quelle. Che farebbe Lucca, se non pensasse al Gran Duca, già che il Gran Duca non pensa ad altro che a Lucca? Vè disserenza di parlar de' Prencipi, per vna ma-, niera, e parlarne per vn' altra. Quelli che ne parlano per Politica, possono parlarne, perche la Politica lo vuole, ma quelli che ne parlano a gusto, non possono parlarne, perche la Politica non lo vuole. Ma voltiamo vn poco carra, e diciamo che i Prencipi che son visti da tutti, mediante la Macttà della loro grandezza, e gouerho, danno occasione ad ≥ogni DIALOGO IV. 245 ogni vno di parlar di loro, tanto più che se loro sono Prencipi per lo comune, e particolare, non è marauiglia che il particolare, e comune parli di loro, già che loro non sono particolari, ma vniuersali.

CON. Se si ne parlasse con qualche riuerenza, e rispetto, certo che la libertà di parlare de' Prencipi sarebbe virtù, perche le parole riuerenti, accendono l'affetto del cuore, onde quanto più vn Suddito discorrerebbe del suo Prencipe, tanto più il rispetto dell' vbbidienza del Suddito, fi augumentarebbe verso del Prencipe. Ma tutto al contrario, mentre in questi tempi a misura che i Sudditi parlano del loro Prencipe, si rafredda in loro la diuotione verso del Prencipe, perche

246 ne parlano con certe maniere disprezzeuoli, non interenti, o per lo meno familiari, non filiali. Non è vero che si riueriua con maggior rispetto, e timore anticamente vn Prencipe cattiuo, e Tiranno, che adeffo vn buono, & vn Santo, e perche? perche non era permesso a' Popoli, di far tanto li familiari co' Prencipi. Nelle compagnie particolari non ardiua alcuno d'introdur discorso di Prencipi, se tutti con riuerente inchino, non si scopriuano il capo, cosa che tratteneua tutti in timore. Dirò di più che s'haueua riguardo alli stessi luoghi, non permettendosi di parlarne per Ma dopo che i Popoli cominciarono a familiarizarsi tanto co' Prencipi, discorrendo delle loro atrioni dalla fera al matino,

DIALOGO IV. matino, cominciò anco a scema si la riuerenza douuta dall' vbbidienza de Popoli, alla Miestà de Prencipi. Come si possono riuerire i Soprani, se non viè angolo di Palazzo, non Bottega di Mercante, non strada del publico, uon cafa d'Artiggiano, e quafi sto per dire, nè Mandra di Pastori, douc non si parla, e discorre de Prencipi, con tanta familiarità, che fino i più vili si fanno lecito di correger l'operationi più politiche, de' Prencipi più Grandi, Che occorreua, che il Creatore dell' vninerfo con vn comandamento così efireflo, prohibifle a gii Huomini, di non giurare in vano il nome di Dio : Ali che fe questo precetto, non hauesse trattenuto gli Huomini in timore, si sareb-Dono dati a parlarne tanto allo

## 248 PARTE I.

ip fo, che rotti gli argini dell' adoratione, si sarebbe venuto alla profanatione. Testimonio ne fiano tanti Profanatori li quali per hauer troppo-nella bocca il nome di Dio, non fanno quel che sia la Diuinità di Dio, perche se la sapessero, non la disprezzarebbono con mille parole irreuerenti, per non dir bestemiatrici. Questo cicalare di Prencipi, così allo spesso, questo parlar di Grandi tanto souente. Questo andar' inuestigando le attioni de' Soprani in tutti i momenti, ci fa scordare dell' honore douuto a' Monarchi, e raccordare d'vn'indecente dissubidienza. Quanto meno fi parla de' Prencipi nelle compagnie domestiche, tanto più i Prencipi sono riveriti da' Popoli. Che per ciò non sarebbe fuor

DIALOGO IV. 249 fuor di proposito d'impedire questo torrente di disordine, che corrompe al presente tutto il Mondo.

AMB. Ciò sarebbe vn arrestar l'acque del Mare, & vn impedire al Cielo di mandar soura la Terra pioggie, e tempeste. Ciò sarebbe vn far de' Prencipi Tiranni, che dico, ciò sarebbe vn snaturalizzar' il Mondo, dal Mondo. I Tiranni prima operauano male, perche erano ficuri che le loro attioni veniuano conosciute, o per meglio dire adorate dal Popolo come buone. Altra raggione corre al presente, mentre i Prencipi anco cattiui che fossero, anco che fossero dalla natura inclinati al male, non ardirebbono di far' attioni tiranniche, perche veggono i loro Popoli con le lin-

gue apparecchiate a seminar per le Piazze, il veleno delle discordie, che suol far delle Monarchie Republiche. Dunque se il tacere de' Popoli faccua prima de' Prencipi Tiranni, hora il parlare sa

de' Tiranni Prencipi.

250

Con. Cattina cofa per vno Stato Monarchico, quando il Popolo fa tremare il Prencipe. I precipitij delle Monarchie, non hanno altr' origine, che l'orgoglio che piglia il Popolo sopra del Prencipe. Se il Popolo vuol' effer sempre Popolo, che facci tremare il Prencipe, se il Prencipe vuol' esser sempre Prencipe, che facci tremare il Popolo. Ben'è vero che è più difficile a vn Prencipe di far tremare il Popolo, che ad vn Popolo di fartremare il Prencipe. Vn Popolo intiero non può perire Dralogo IV. 251
perire dalla fola mano d'vn Prencipe, ma vn Prencipe folo difficilmente si puol faluare dalle migliaia di mani del Popolo. Sarà bene dunque di leuar dal ropolo tutte l'occasioni d'insuperbirsi contro il rispetto del rrencipe, e già che dalle parole si viene a' fatti, è bene di leuar la causa delle parole, prima che venghi l'operatione de' fatti. In somma che s'imparino i ropoli a tacere, e non a parlare.

AMB. I prencipi, Signor Configliere, fono quelli che hanno infegnato al popolo questa maniera di parlar libero de' prencipi, onde difficilmente si puol pretendere di raquistar quello, che vna volta spontaneamente s'hà dato, forse con la ripussa di colui che doueua riceuere, ciò che non

domandaua.

Con. E doue si troua che i Prencipi siano stati quelli, che habbino dato al Popolo tale libertà di parlare, se il parlar libero gioua più a' Popoli che a' Prencipi. Come si può sar questo?

AMB. Dicami ella vn poco fe le piace, i Gazzetticri scriuono senza licenza de' Prencipi? Certo nò. Dunque i Prencipi sono quelli, che fanno ogni giorno correr di qua, e di là le Gazzette, perche se loro non hauessero questo a piacere, l'impedirebbono con il cenno d'vn solo comando. Hora per dire il vero, che altro fanno le Gazzette, che profanare il nome, il rispetto, il decoro, e la Maestà de' Prencipi? Rendono le Gaz-

zette

DIALOGO IV. 253 zette tanto comune questo nome di Prencipe, e di Republica, che ogni giorno di postà, par di vedere i Prencipi, come volare per l'aria, mentre non si raggiona, che di prencipi, non si chiacchiera che di Prencipi, non fi parla che di Prencipi, e non fi discorre che di Prencipi. Ad ogni vno pare permesso di correggerli, a tutti conueniente di rimprouerarli, & a ciascuno nicesario di penetrare gli andamenti, le ationi, & i fini di tutte le Corti. Nel tempo dirò così che l'ambitione de Prencipi (perche il fine d'introdurle non è stato altro, che per fare i prencipi volare il loro. nome per tutto) non haueua ancora introdotto le Gazette, i Popoli attendeuano folo al gouerno delle lor Case, alla coltinatione

254

de' loro Beni, & agli affari particolari di loro stessi, ma dopo introdotte queste, si sucgliò la curiosità ne' ropoli, a tal segno, che alcuni perdono le giornate, e le settimane intiere per legger Gazette, e per criuellar quello che leggono. E perche il più delle volte, altro non si vedona nelle Gazette, che cose di poco fostanza, e di niuna considetione, benche il tutto fotto nome di prencipi , perciò il popolo si mette bene spesso a cicalar de' Prencipi, con vna certa maniera, che par, che i Prencipi il giorno di posta, seruino di riso a' più sfacendati della feccia del Popolo.

Con. L'inuentione delle Gazette, non hà veramente hauuto quell'efito, che credeuano i Prencipi, quali l'hanno introdotte, per

far

DIALOGO IV. far sapere a' ropoli, la loro vigilanza, nella conseruatione dello Stato, onde per questo si parla · sempre della cura del prencipe verso i suoi popoli. Vero è che i Ropoli le leggono come fono scritte, ma l'interpetrano, come loro piace, & il più fouente, fanno del bene male, ma non già del male bene. Con le Gazette però, non si manda a' ropoli, la libertà di parlare, nè la licenza d'interpetrare, & inuestigare quasi, e senza quasi con disprezzo le operationi de' prencipi.

Amb. Due cose sono, o che bisogna che il popolo, nel legger delle Gazette, si dia a criuellare con mille discorsi i disegni del prencipe, o che si burli de Prencipi, per non trouar cosa degna da criuellare nelle Gazette. In

fapere quelli del prencipe.

Con. L'hò già esperimentato
in diuersi luoghi, con non poco
pregiudicio de' Soprani. Fa me-

tutte le diligenze il ropolo, per

stieri

Dialogo IV. 257 ftieri di confessar la verità, col dire che le Gazette nel nostro Secolo, seruono per introdur di giorno in giorno lo biassimo de' Prencipi, de' quali non se ne parlarebbe, come se ne parla, con parole poco confaccuoli al decoro della Maestà delle Republiche, e de' Prencipi, se queste sosser la mondo.

AMB. Al meno fi dourebbe leuar l'occasione, di dar sogetto al Popolo di burlarsi de' Prencipi, e si potrebbe fare facilmente, prohibendo a' Gazettieri certe bagatelle, che non seruono ad altro che a muouere il riso di chi le legge. Trouarete pelle Gazette, come l'Imperadore dicde il ballo alle Dame, come il Rè di Francia è stato alla Caccia, come il Rè di Spagna prepara vna festa

#### PARTE I. 258 di Tori, come il Re d'Inghilterra è andato a spasso sopra alcune Peote dorate, come il Papa è stato alla diuotione di Sant' Adrea delle Valli, e cento, e mille fimili auisi Hor che importa al Popolo della Francia, di saper che l'Imperadore, habbi dato il ballo all: Dame ? Che gioua a' Tedeschi d'intendere che il Re Christianissimo, sia stato, o non stato alla Caccia? Ch'effetto farà al Popolo Romano, l'auifo che il Rè di spagna sia andaro a veder la festa di Tori? Qual profitto tirerà il ropolo Inglese, nell' vdir che il pontefice è stato a Sant' Andrea delle Valli ? Ah che bene spesso gli auisi di Roma, feruono di riso a gli Heretici, e quelli degli Heretici di pianto a'Romanic Se i Prencipi non

volef-

DIAI OGO IV. 259
volessero che si parlasse di loro
col riso inbocca, cioè con scherzi
burleschi, non permetterebbono, che s'empissero le orecchie
del Popolo, con simili cose. Ma
se è permesso a' Gazettieri di
stampare ciò che nulla gioua al
Popolo, perche non sarà concesso
a questa di parlar di quella materia che potrebbe giouare al Prencipe?

Con. Dourebbe il Popolo riceuere il beneficio che le Gazette fogliono portare, quando deferiuono le vittorie, e la Giustitia del Prencipe, & edificarsi del suo zelo, e valore, sopra le di cui uirtù, potrebbe discorrere, e raggionare le Settimane intiere, senza alcun pregiu-

dicio.

- AMB. Troppo scaltri son di-

uenuti i Popoli in questi tempi. Ogni vno sa che bene spesso il Prencipe fa delle perdite vittorie, per non dar terrore al Popolo, anzi per inanimirlo maggiormente al suo affecto, onde è che il Popolo ingannato già tante volte, fa sempre delle vittorie perdite, formando sequadroni a suo piacere, e Prencipi a suo gusto. In somma o dell'vna maniera, o dell'altra, le Gazette fono quelle ch'eccitano le lingue de' Popoli a parlare de' Prencipi, in quel modo che loro piace, già che gli altri scriuono quello che loro vogliono. Diccua bene alle volte vn mio Confidente, che ne' tempi andati i Popoli erano semplici, & vbbidienti, & i Prencipi scaltri, & accorti, ma che dopo poco i Prencipi erano diuenuti

DIALOGO IV. 261 femplici, & vbbidienti, & i Popoliscaltri, & accorti. Di tutto ciò ne daua il torto alle Gazette, perche quando queste non v'erano, i Prencipi studiauano notte, e giorno i mezi di diuenir valorosi, ma essendo entrati in campo le Signore Gazette, & hauendo cominciato a dare più vaiore al Prencipe di quel che mai egli domandasse, e più vittorie che sapesse desiderare, sidato di questi Donatiui in fumo , in luogo di marciare alla Compagna in testa: de' suoi Soldati, se ne' stà nel Gabinetto in faccia de' suoi Ritratti, contentandosi di quel valore che sta scritto nelle Gazette. Il Popolo dall'altra parte, che non haueua l'occasione d'efercitar lo spirito in tante chimere, e fantasticherie che si trouano nelle Gazzette, se ne stava otioso, pensando ogni vno alla cura della sua Casa, nonà quella del-suo Prencipe, ma chimerizando, e fantasticando poi soura le Gazette, è diuenuto di Popolo Prencipe, d'ignorante virtuoso, di semplice scaltro, e d'obbidiente dissubbidiente. Questi sono i sentimenti di quel mio amico; li quali non mi paiono tanto aliontanati dalia raggione.

Con. E'da sapere, che inanzi che venissero le Gazette, la curiosità che nacque nel Mondo, con il Mondo, turbana lo spirito di tutti i Popoli, & intorbidana maggiormente il riposo degli Stati, mentre ogni vno formana Gazette a suo modo, e girana di quà, e di là informandosi di questo,

DIALOGO IV. 263 e di quello. Alcuni si sdegnauano del Prencipe, credendo che il Prencipe tofosse scordato di loro. Altri non fentendo nuove del Soprano, fi dauano a parlar di Republica, e non mancauano di quelli, che non conostendosi Sudditi, si stimauano Soprani. Onde i P encipi per rimediare, a questi inconuenienti, permessero, per non dir che ordinarono le Gazette, quali seruono per rammemorare a' Popoli, la Maestà del lor Prencipe. Che però non dourebbono loro passar questi confini. Gli Spagnoli nel Kegno di Napoli, non sono molti anni, che vollero veder di leuar da quel Regno, le Gazette, e gli auifi, ma vedendo che nel Popolo cresceua con la curiofità il sospetto, desisterono dall'impresa. Îlloro

Il loro fine s'hauesse hauuto l'esecutione non farebbe stato cattiuo, perche voleuano rimuouere la causa al Popolo, di cicalar del Gouerno di questo, e di quell' altro Prencipe, quali cicalecci come ella hà detto, nascono quasi fempre il giorno di Posta, e durano tutta intiera la Settimana. Veramente non v'è Regno, o Princi= pato tanto fogetto alle riuolutioni perche non fi troua Popolo più fotto posto alla curiosità di parlar'. hora del gouerno di questo Prencipe, & hora di quello di questa Republica, la qual cosa gli eccita gli spiriti alla mutatione, onde poi dalle parole si viene a' fatti. Non lasciano però gli Spagnoli d'inuigilare al possibile, tenendo spie in ogni Cantone, per visitar, e notare le parole di ciascheduDIALOGO IV. 265
no, quali castigano al loro arbitrio. Questa è ancora la causa
che non permettono la lettura di
certi Libri, che trattano di riuolutioni, temendo della conseguenza, perche ordinariamente
dalla lettura ch'è particolare, si
viene a' discorsi che son publici,
& vna parola in Piazza sa più male, che dieci Libri in vn Gabinetto.

AMB. Non le parole, mà la qualità delle parole sono quelle che offendono il Prencipe. Per questo gli Spagnoli hanno corso molte volte rischio di perder quel Regno, e perche? per voler' vsar troppo diligenze nel custodirlo. Loro si sono fatti leciti di castigar le parole, dette senza alcuna malitia, & hanno perdonato l'office di gran pregiudicio alla Co-

rona. Et io sò che alcuni Ministri, quali voleuano far li zelanti, castigauano in quel Regno alcune parole, senza che la politica li constringesse, e senza che la ragione li stimolasse, onde è che la natura di quel Popolo fiero, vedendosi posto per si lieue cosa il freno alla bocca, daua nelle fmanie, e da vna parola detta forse per riso, se ne formauano molte da senno. Quei Prencipi, quei Gouernatori, che vogliono metter la mano per castigar le parole, bisogna che siano d'vna pasta, non humana, ma diuina, o al meno che sappino indouinare il futuro. Hanno molte sorse le parole, e tante che forse lo stesso che le parla, non sà trouarne l'origine. Chi parla male del Prencipe può far due mali a se stesso, 8/21 Di Alogo IV. 267 & al Prencipe, ma ch'intraprende di castigar le parole nè può fare infiniti, perche il castigo delle parole, hà per ogetto l'insinito.

CON. Infinito dunque sarebbe il male se non si castigassero, già che infinite son le parole che meritano castigo. Credo che le parole, cattiue, nascono a misura che muoiono, come appunto la testa di quella Hidra, che appena recisa ne faceua risorgere altre sette, molto peggiori dell' altra, onde meglio sarebbe di viuere con vn fol male, che di morire con cento morti. Vn Giudice fù chiamato vna volta da Francesco Maria della Rouere Duca d'Vrbino, per dire il suo parere, intorno al castigo d'vno che si stimaua reo, per hauer parlato

contro cette materie di Stato. S'escusò il Giudice, e con profonda humiltà lo pregò di non mettere la sua conscienza in quello cimento,perche tali materie, era meglio che fossero castigate dalla prudenza del Principe, che dalla sentenza d'un Giudice. Così il Duca tornò pensiero, procurando di guadagnar con il buono, quello che credeua di castigar con il malo.

AMB. Per castigare vna parola detta in publico, è di mestieri di . castigar tutto il publico intiero, perche che occorre castigar quello che l'hà detto, e non quelli che

la diranno?

Con. Perche si crede che con il castigo d'vno, se ne corregeranno cento. Vero è che sarebbe maggior prudenza il fingere, che il çaftigare in tali rancontri,mentre il

## DIALOGO IV.

tre il castigo fa le cose da segrete publiche, & il fingere da publiche segrete. Si trouano in certi Stati, alcuni Sudditi così indiscreti, che non curarebbono di rinuerfare il tutto, pure che loro riuscisse il sodisfarsi. Questi per mostrarsi bene meriti con il Prencipe, fanno delle Mosche Elefanti, e riferiscono ogni parola che intendono, con vn'aggiunta d' vn milione da loro inventate. Ben'è vero che i Prencipi sono stati tante volte ingannati in questa maniera, hauendo castigato i Giusti, per li colpeuoli, che son diuenuti più prudenti a spese della loro riputatione, onde al presente, sanno molto bene distinguere i colpeuoli da' giusti.

AMB. Coloro che rapportano le parole, meritano sempre

maggior castigo di quelli che le proferiscono, perche quello che le proferisce, non haurà forse il penfiero diretto al male, ma quello che le riferisce ad altro non pensa che a far del male, o col vendicarsi del suo nemico, o con l'ingannare il Prencipe, per obligarlo a crederlo suo amico. Co-Îmo fecódo Gran Duca di Fiorenza, Prencipe veramente degno d'eterna memoria, andaua molto oculato in questo, e con matura prudenza deliberaua da se stesso soura le denuncie segrete, o aperte che l'erano portate, contro quelli, che s'ingeriuano a parlar delle materie di Stato, del gouerno publico, o della sua persona, con parole pregiudiciose. Vn giorno tra gli altri, gli venne riferito, che vno Stantiante di Fiorenza,

### DIALOSO IV.

Fiorenza, haueua sparlato contro la giustitia del Prencipe, e che · hauesse detto particolarmente che nel sempo della Republica v'era meglio giustitia, di quella che si trouaua all' hora nel Regne di Cosmo? Questo Prencipe altro non fece, che mandar' a chiamare in quel punto l'accusatore, e l'accusato, quali comparsi nella sua presenza, ordinò che si chiamasse ancora l'esattore dell' impositioni, a cui domandò che vedesse nel libro dell'esatione, s'ambidue quelli là presenti, hauessero pagato la taglia. L'esattore non si tosto aperse il libro, che troud scancellato l'accusato; per hauer iodisfatto al fuo debito intieramente, e l'accusatore debitore di due paghe. All'hora il Prencipe riuolto all' Accusatore gli disse,

Amico questo che hà pagato il suo debito, teme la nostra Giustitia, onde per ció non habbiamo à temere da lui , ma su che sei ancor nostro debisore, è segno che non temi la nostra giustitia, che però temendo più di te, che di lui, siamo forzati di mandar te nella Prigione, e lui nella Casa. Così licentiò l'acculato, & ordinò che l'acculatore fosse menato alle Carceri, doue stette sino che pagò il suo debito. In questa maniera mortificò l'vno che pretendeua di vendicarsi di quell' altro, con quell' accusa, di non so che ingiuria, & obligò il pouero accusato a confessare in ogni luogo, che il più giusto Prencipe dell'uniuerso, era il gran Duca Cosmo,

Con. Quando vn Prencipe vuole può far marauiglie. Basta che metta subito le mani a bi-

an-

## DIALOGO IV.

lanciare in casi simili, l'esser di quello che accusa, e la qualità dell'accusato, da cui ne trouarà il sondamento della giustitia. Bisogna pensare che la parola nella bocca di chi la parla è vn vento, ma di quello che la riferisce è vn colpo dispada, perche la circonda da tanti inditi, che la dechiara vn' Homicidio, prima che diuenghi colpa, e la condanna alla morte, auanti di conoscer la vita.

AMB. S'ogni Prencipe volesse castigare con la morte, tutte le parole che i sudditi proferiscono a danni de' Prencipi, & al pregiudicio degli Stati, v'assicuro che nel Mondo si vedrebbono molti Prencipi senza Popoli, e non pochi Popoli, senza Prencipi. Ad vno de' nostri Prencipi Italiani,

PARTE 274 che viue al presente, fu detto pochi anni fono, alla fua prefenza,o almeno in quella delle sue orecche, benche non direttamente à lui, che eg'i era un grand' Adultero, cofa che mosse alcun' Officiali di Corte d'arrestarlo prigioniero.Ma il Prencipe che sapeua benissimo, che questo era vn caso publico, e che ogni vno lo teneua per tale, ordinò che si lasciasse dicendo Non vogliamo risentirci della correttione, prima de corregerci del visio? Più bella però fu la risposta che diede Ferdinando secondo Gran Duca di Toscana, non sono già molti anni, ad vn suo Camariere, il quale mentre lo spogliaua, l'andaua informando della cattina lingua d'vn Pifano, che con non poco ardire, mormoraua in ogni compagnia, e de' Ministri, e del

Gran

DIALOGO IV. 275 Gran Duca istesso. Il Prencipe con molta attentione l'ascoltaua, senza rispondere, ma vedendo che questo non siniua la sua cantilena, troncò il silo alle sue parole, con dirgli, che le bocche che taceno, ossendono più i Prencipi di queste

che parlano.

Con. Lo credo perche i Traditori per l'ordinario, hanno per massima la segretezza. Loro non parlano mai,e se parlano, parlano poco, e quel poco sempre indrizzato in lode di quello che credono offendére. Il Maggiordomo d'vn Prencipe Romano, volle fare intendere al suo padrone, con le proprie orecchie, i discorsi vituperofi che teneua vn Correggiano contro la sua persona, ma il Prencipe informato del modo di viuere in Corte, gli rispose, che M . 6

DIALOGO IV.

lo a suo modo. Mille volte sarebbe, meglio, che i Prencipi lasciassero la libertà di parlare ad ogni vno, per poter dalle parole di quello e di questo, pigliar le loro misure. Vn' Huomo che non parla, non si sà ciò che nasconde dentro il suo cuore. Egli è vn Cannone, che si vede, ma non si conosce s'è caricato, o scaricato. Pilato che intendeua questa politica, parlando come Prencipe, come Gouernatore, e come Giudice con Christo, gli comandò espressamente che douesse parlare, non - potendo in altra maniera conoscerlo, e pure nell' humanità di Christo, e nella sua santissima faccia, risplendeua vn non so che del Diuino. Vn Prencipe dourebbe canonizzar certi Sudditi particolari, che mossi da vn'in-

stinto naturale, girano le Piazze discorrendo contro il gouerno, e contro la giustitia del Prencipe. Le parole d'vn mormorio, non riguardano mai direttamente al Prencipe, ma a' fuoi Ministri, perche iono quelli che gouernano lo Stato, e che giudicano le cause. Nel tempo che regnaua in Milano l'vltimo Duca sforza, gli fù menato vn giorno nella fua presenza vn Prigioniero, accusato d'hauer detto alcune parole poco confaceuoli alla riputatione del foprano. Il Duca l'interrogò, perche ardisse di parlar così liberamente de' Prencipi ? Il Prigioniero ch'era fogetto di qualche mediocre pratica, o virtù, gli rifpose subito, Signer Duca, io trono nella Sagra Scrittura, che i Prencipi Jon tanti Dei , ma non fe doue trouare che i

### DIALOGO IV.

che i loro Ministri siano Angeli? Po!-Sono errare i Prencipi che fon Dei, perche sono seruiti dagli Huomini, che son Demoni? e che sarà permesso ad un Ministro , di seruir male il suo Prencipe, e non farà concesso ad on Suddito di dir male del suo Ministro? s'io haueßi voluso offendere il mio soprano, hauerei parlato nel cabinetto non nella Piazza, ma perche ho pretefo di fernir V.E. ho parlato in Pizza, e non nel Cabinette? Rimase contento il Duca di questa risposta, & ordinò la libertà del Prigioniero col dirgli. Le tue parole ci hanno più infegnato in un momento, che il nostro Consiglio in dieci amni.

Con Innocentio Decimosche ftimaua i fuoi Ministri inpeccabili, non farebbe stato dell'humor di questo Prencipe. Egli castigaua quelli che parlauano,

fenza informarsi se ciò che si parlaua era falso, o vero, se portaua benesicio allo Stato, o detrimento alla sua persona. Gli bastaua solo di seguire il suo capriccio.

AMB. I Pentefici, con loro licenza, fon certi Prencipi posticci, che saltano in vn momento, da vna picciola cura d'anime, al dominio di tanti Popoli, e dalla vita d'vna semplice moralità, al maneggio d'una gran Politica, onde non è marauiglia se mancano bene spesso, e nella morale che tralasciano, e nella Politica che non intendono. Tra questi però se no trouano molti, (e tra gli altri Alesandro settimo) che sanno così bene far risplendere la politica, nella moralità, e la moralità nella politica, che meritano con ogni ragione il titolo di Gran Prencipi.

# DIALOGO IV.

Prencipi. Innocentio fù vno di quelli che poco intendena la morale, e niente la politica, onde è che mancaua nella materia, e nelle parole. Non si parlò mai in Roma con tanta libertà, come si faccua nel tempo di questo Pontefice, e perche? Per hauer vo. luto castigare alcuni che parlauano male di Donna Olimpia: forse che se nel principio, hauesse mostrato di non intendere, ciò che intendeua, o di rimediare a quello che lo faceua intendere, haurebbe acquistato altro nome. Tutti i Prencipi bisogna che nel castigar le parole, vadino oculatamente, mà più di tutti i Pona tefici, perche il Popolo Romano (credoche per tutto vi sia Roma) è fatto d'vna Natura , che quando se gli impedisce la strada, di

fodis far se stesso, col parlar liberamente del vero, cerca mille giri, e raggiri di formar fatire, e discorsi falsi, imaginandosi che i Ministri Pontificij, che non si correggeno degli errori, mentre se gli dice la verità, che si corregeranno de' vitij, per dubbio di non inciampar nella falsità. Da qui auuiene che alcuni Pontefici, o per restringere il tutto in vn solo, che Sisto quinto, teneua spie per tutto, e per tutto ne mandaua in gran numero, con ordine che procurassero d'introdursi in tutte le Compagnie, per intendere ciò che si parlaua. Anzi voleua che gli stessi spioni, cominciassero i primi a parlar male del Papa, de'fuoi Ministri, e de' parenti, per obligar gli altri a dire il loro parere, il quale riferito ferito al Pontefice, rimediaua a gli incouenienti, senza però moftrar mai d'hauer saputo ciò ch'era stato parlato. Hor ecco vn buon' ordine, per acquistar nome di buon Prencipe. Quelli che parlano fanno i Prencipi buoni, quelli che l'adulano cassini, e quelli che taceno sospettosi, mi disse a me vna volta il Serenissimo di Parma. Et in fatti la Sede Apostolica non vide mai vn Pontefice, vn Prencipe, più giusto, e più grande di Sisto, il quale osseruaua questa massima così fatta?

Con. Doppo Sisto, questa politica hà semper hauuto luogo in Roma, Mentre gli spioni sono tanti, che non è possibile di distinguerli, e parlano con tanta libertà in pregiudicio della Corte, che quelli che non sanno la

loro finezza, gli stimano Nemici della Chiefa, non spioni del Pontefice. Vero è che Sisto faceua questo, per poter corregere i vitij, e rimediare a' difordini de' fuoi Ministri, ma gli altri Pontefici al contratio, lo fanno solamente per tenere il Popolo in timore, e per leuarli l'occasione di parlare, nel vedere che s'vsano tante diligenze contro d'esso. Che però il gouerno non riesce. così fortunato, come riusciua nel: tempo di Sisto. Il Duca d'Ossuna che fu Vicerè in Napoli per lo . fpatio di noue anni continui, cosa estra ordinaria in quel Regno, doue gli Spagnoli non fogliono mai lasciar Ministro, che per tre anni, ò al più per sei, acquistò nome d'vno de primi, e principali Gouernatori, che hauesse mai

DIALOGO IV. mai veduto il Mondo, non che il. Regno. E gli gouernaua con tanta prudenza, e giultitia, che i Popoli erano quati rifolati di coronarlo, e l'haurebbono fatto, s'egli non si fosse opposto, con-la stessa giustiria, e prudenza. Il mezo del quale detto Signore si seruiua per ben gouernare, pareua strano ad ogni politico, che non leggeua nel libro della fua politica. La notte quando gli altri dormiuano, e gli se n'andaua per la città incognito, e solo, hora ascoltando dalle fessure ciò che si parlaua in quella Bottega, & hora in questa casa, nè mancaua con tutto ciò distenere spie per tutto onde venua in questa maniera a saper tutto quello che

fi faceua, e che fi dicena nella Cirrà! Ma fu ben cumoto quel

caso che accade nel secondo anno del suo gouerno. Andaua e gli vna volta così incognito come hò detto per la Città, quando ecco alcuni accompagnarsi a cafo con lui, che andauano appunto parlando della sua persona da loro non conosciuta. Vno d'essi nel più bello del difcorfo, cominciò ad esagerar contra la giustitia di detto Vicerè, tacciandolo di troppo rigoroso, aggiungendo the parena più tofto Tiranno che Giudice. Notò il Duca le parole, e la persona benche in vano, perche non potè mai intracciarne il sentiero. Giunto in Palazzo fi diede secondo il suo solito, a contemplar il profondo di queste parole, le quali lo faceuano stare in dubbio, se appo il Popolo con la sua esatta giustitia, era per la **sciare** 

DIALOGO IV. 287 fciare vn nome di troppo rigoroso, o Tiranno. Sospese per questo la matina l'esecutione di cinque che doueuano effer giustitiati in quel giorno, delli quali due se ne trouarono innocenti fette, o otto giorni doppo. Ciò che fece maggiormente aprir gli occhi al Vicere? ringratiando il Signore che l'haueua fatto incontrar quella occaffione, diquelli due Huomini, mediante le di cui parole, diede la vita a due innocenti, e corresse il rigore della sua giusticia, che in fatti era seuera, ma non stimata tale da lui. Ordinò che si facessero tutte le diligenze possibili, per trouare quell' Huomo, dando tutti i segni possibili, mà non vi fù rimedio, e ciò faceua, per rimunerarlo, e per confessarlegli

obligato.

AMB. In somma si vede chiaramente, che i buoni Prencipi hanno hauuto sempre riguardo, non a castigat coloro che parlano, mà a far correggere quelli di cui si parla. Le cattine lingue sono come quell' instremento, che punge la vena, per guarire il corpo, diceua vn mio amico, Il permetterle è vn far beneficio allo Stato, e torto al Prencipe, il castigarle vn far beneficio al Prencipe, e torto allo Stato. Onde se vi vuole prudenza nel lasciar certe lingue libere dentro gli Stati, molta maggiore se ne ricerca nel discacciarle, perche tanto beneficio possono far di fuori, che danno di dentro, e tanto danno di fuori, che beneficio di dentro.

Con. Ma fa di mestieri visitare, se la libertà di parlare, gioua più

DIALOGO IV. più a' Prencipati, o alle Republiche; o vero se danneggia più a gli vni, che agli altri. Perche mi pare ch'essendo la Monarchia, e la Republica vna cosa tanto differente, nella materia, e nella forma del gouerno, che differente anco debbe essere la libertà di parlare, stimandola io molto più pericolofa in vn Prencipato doue mancando vn folo resta Republica, che non già in vna Republica, della quale bifogna che manchino tutti per effer Prencipato.

AMB. Sarebbe poca prudenza d'vn Prencipe, di contendere con vna lingua maldicente, nè fi dourebbe fare per due raggioni, la prima per non irritare maggiormente, quelli che parlano, o coloro che li fanno parlare, e la seconda per non irritar se stesso, e mettere in compromesso, e la sua maestà, e la sua persona. Quanto meno vn Prencipe da luogo alla colera, tanto più si conserua a dispetto dell' insidic. Le parole offettiono vn' Huomo del volgo, ma non già va Prencipe, onde quando vn Priuato si vendica d'vna parola, o di molte, sistima Prencipe, ma quando se ne vendica vn Prencipe, bisogna che si stimi priuato, mentre le parole offendono il Prencipe quando si vendica, non quando si parlano, perche con il castigo si dechiara offeso, e mostra di temerle. Se quello che parla è del volgo, castigandolo si fanno ridere i Grandi, se grande si da materia da parlare al Popolo. Dirò di più che castigando le parole

## DIALOGO IV. 291

role d'vn' Huomo volgare, si fa insuperbire maggiormente la nobiltà, la quale vedendo temere va Prencipe da vn Plebeo, lo minaccia nell' occorenze di farlo tanto più essa temere. Vi sono alcuni che cercano l'offese, per lo solo desiderio di vendicarle, & altri che fe le fingono per irritarfi maggiormente, la qual cofa pizzica del Tiranno ne' Grandi, e dell' infame, nel Popolo. In fomma vn Priuato debbe perdonare a quello che parla contro di lui, e per mostrarsi buon Christiano, e per farsi conoscere generoso. Ma vn Prencipe si deue burlare, perche non riccue ingiuria dalle parole.

Con. Se non riceue ingiurià, non riceue nè meno profitto. Il Popolo se parla quanto v

senza riceuer castigo, è Prencipe, & il Prencipe nè più tosto capo di Republica che Prencipe, doue il Popolo dice tutto quel che li piace. V na parola d'vn particolare, si può far Popolare in vn momento, onde non sarebbe fuor di proposito di leuar l'occasione che diuenghi tale. Nelle Republiche credo bene, che i particolari non intraprendono volentieri a parlar del Publico, perche in ogni angolo si trouano cittadini che formano il Publico. Ma in vn Prencipato, prima che la parola prouenghi nell'orecchie del Prencipe, riceue il colpo, mentre il l'opolo non è Prencipe, anzi come odioso della soggettione, sofsia maggiormente nella bocca di colui che parla.

AMB. Che più geloso sia la li-

bertà

## DIALOGO IV.

293 bertà del parlare in vn prencipato, che in vna Republica, e così chiaro, come è chiaro che la Republica, è guardata dall' affetto del Cittadino, & il rrencipato dalla forza del prencipe. Ama il Suddito il suo prencipe per timore, ma il Cittadino ama la sua Republica per amore. L'Vccello che stà nella Gabbia, quando sente cantar quello che stà sù l'Albero, s'auuicina fubito alle mura della Gabbia, porge l'orecchie per ascoltare, apre gli occhi per vedere, e con la forza delle branchicciuole, s'affatica per rompere quella priggione, che lo priua della libertà. Al contrario quello che se ne giace libero soura l'albero, gode d'intender cantare l'altro che stà in Gabbia, ma poco cura di vederlo, e niente d'a294 PARTE I.

iutarlo, perche la voce di quello ch'è di fuori, giunge nell'interno del cuore, di quel ch'è di dentro, ma la voce di quel ch'è di dentro, non arriva che nell' esterno dell' orecchie di quel ch'è di fuora. Vn Suddito d'vn Prencipe, che ama il rrencipe, non odia però la libertà & il Cittadino d'vna Republica, che odia la Republica, non ama per questo il Prencipe. Fanno effetto le parole, doue non v'è affetto, ma doue trouano l'affetto, non fanno effetto. Ond'è che il rrencipe hà l'occasione propinqua di temere delle parole, mà la Republica il fogetto remoto. La Republica non può dubitare dell' affetto de' suoi Cittadini, perche i Cittadini sono prencipi, che però non hà ne meno da temere delle parole di quefto,

DIALOGO IV. 295

sto, e di quello. Il prencipe temo, perche non è ficuro dell' affetto de' suoi Sudditi. La parola (ecco vn gran punto) nel petto di chi nasce Suddito, batte la porta, & entra, perche gli viene subito aperta, ma nel petto di colui che nasce Cittadino d'vna Republica, batte ma resta di fuori, non trouando chi l'introduca dentro.

Con. Che parole sono quelle che voi intendete, che potrebbono portar pregiudicio, e come si debbono intendere quelle che si parlano al prencipato, e quelle che si discorrono nella Repre-

blica?

AMB. Dico primieramente, quel che habbiamo detto, cioè che si debbe considerare sempre, la qualità di quello, che parla, e vedere, se parla per zelo, o per

N A

296 malignità perche vna parola di zelo, bene spesso nella bocca d'vn' Huoino, porta maggior danno ad vn Prencipe, ad vn Senato, che non già vn' altra di malignità. Che però se dalla conscienza è più da castigare vna parola maligna, che vna Zelante, dalla Politica al contrario, più vna zelante che vna maligna, perche questa ruina a quello che la parla non al publico che l'ascolta, ma la zelante pregiudica a quel rublico di cui si parla, non a quel prinato che la parla. In fecondo luogo, fa di mestieri considerare ancora, se quello che parla, parla per natura, o per arte, se per arte v'è più da sospettare, che non già per natura, mentre le parole artificiali, sono spinte d'altri, che da quello che le parla, onde bifogna

DIALOGO IV. fogna sapere il luogo di done escono, e la causa perche escono. In quanto poi alla qualità delle parole, queste sono differenti nel prencipato, e differenti nella Republica. Nel prencipato s'intende, quando vno si fa lecito di discorrere nelle piazze, o nelle Compagnie particolari, di materie simili a queste, cioè, che il prencipe fi lascia tirar per lo naso" da' suoi ministri, che non sà ciò che bisogna al suo Stato, che fa la guerra per suo capriccio, o per lo configlio di parti interessati, che odia la pace per non lasciar ingraffare i fuoi Sudditi, che hà più cura della Caccia, che della Giustitia, che fabrica Fortezze per rendersi Tiranno, che non meritarebbe d'hauer vno Stato si buono, che i suoi Sudditi l'odiano

## 298 PARTE I.

come il Demonio, che mette grauezze insopportabili, che mena vita troppo scandalosa, che bisognarebbe discacciarlo dal Prencipato, che farebbe di mestiere d'indurre i popoli a formar vna. Republica, che il suo dominio è tirannico, che i Sudditi degli altri Prencipi fono felici, ch'è più temuto che amato, ch'è troppo auido di danari, che non sà spendere il suo doue bisogna, che non sà conseruar la Maestà che gli è nicessaria, che vede i diffetti degli altri, ma non i suoi, che il suo: Regno non è durabile, che i Popoli sono satij d'vn tal Prencipe, che Iddio muouerà qualche altro a leuarli lo Stato, e cento, e mille altre parole corrispondenti a queste, si sogliono d'alcuni andar seminando per gli Stati de' Pren-

ipi,

DIALOGO IV. cipi, e sù lo biasimo o difesa delle quali habbiamo dato noi principio al nostro trattenimento. Nelle Republiche doppo, il publico non cura mai del mormorio del particolare, se il particolare non ne fa instanza alla Giustitia, ma il particolare ch'è publico, riceue a cuore la mormoratione del publico, onde fi come quello che mormora del Prencipe nel Prencipa-to, potrebbe effer tacciato da Traditore, o da troppo ardito, così quello che parla della Republica, nella Republica, si può castigare col spacciarlo per ignorante, e per imprudente. E veramente che imprudenza, che ignoranza è quella d'vn' Huomo di parlare in vna Republica, doue: sempre la Republica gli è presente? Dunque non si può dir che: 300 PARTE I.

quello che parla fabrica tradimenti, perche parla nella prefenza? Circa la qualità delle parole di quelli che pure vogliono parlare, se non sono differenti totalmente nella materia, saranno differenti nella dispositione. Diranno, ch'è vna gran miseria d'esser fogetto à tante teste, che il Senato si và di giorno in giorno vsurpando, il titolo di Signoria, che si danno le cariche a chi non le merita, che ogni vno fa quel che vuole, ma nissuno quel che debbe, che non s'hà più riguardo che nella parentela, che i più deboli perdono sempre le lor cause, che non si conosce alcuna forma di buon gouerno, che ogni Senatore vorrebe rendersi Prencipe, che si comprano i voti se non si vendono le cariche, che il particolare penía

DIALOGO IV. pensa più a se stesso che al publico, & in fine mille altre parole fimili a queste, e quel che più importa molto più pungenti, e satiriche.

Con. Oh bene dunque, se chi le parla non hà discretione di rafrenar la sua lingua, li Superiori che lo fanno, debbono lasciar correre la briglia sciolta a tal mormorio, che fatto abuso, potrebbe portar gran pregiudicio al riposo publico? Si debbono lasciare impunite tali parole?

AMB. Non impunite, perche questo modo di parlare, benche paia diretto al publico, con tutto ciò offende il particolare, mentre fi particolariza troppo sù il viuo. Ad ogni modo prima di confiderare il castigo, bisogna far riflessone alla qualità della persona. 302 PARTE I.

Se in vna Republica vn Forasticre si darà a parlare in questa maniera, merita castigo, perche egli è feruo, non è libero, & il parlate in questo modo, lo fa libero, e non feruo. Al Cittadino per lo contrario, non se gli può impedire la libertà di parlare, senza farlo di Citradino Seruo. Può dunque parlare il Cittadino perche parla in Cafa sua, ma non può il Forastiere, perche parla in Casa d'altri. Nel Prencipato doue son tutti simili, a tutti vgualmente è prohibito il parlare, vero è che anconel Prencipato, si da il Suddito, & il Forastiere, e perche il Suddito è Seruo, & il Forastiere libero, per ciò il parlare del Forastiere, par più escusabile che quello del Seruo, in vn Prencipato.

CON.

DIALOGO IV. Con. Trouano però i Forastieri maggior commodità di parlare nella Republica, che nel Prencipato, perche nel Prencipato non hanno incentiui così frequenti, mentre trattano, e parlano con Huomini che vorrebbono tutti inalfare, ma nella Republica per lo contrario i Cittadini cercano sempre d'abbassare gli Stranieri, per lo dubbio di vederli simili. Anzi quell' affetto che par che il Cittadino porta al Forestiere, non è altro che vn'apparenza, mossa o da qualche politica, o da qualche interesse. Vero è che per l'ordinario il Senato ama gli Stranieri, e perche gli ama li protegge, ma se questi sono amati dal publico, per giustitia, sono tanto più odiati da parti304 PARTE I.
colari per capriccio, o per meglio dire per inuidia, ond'è che
bene spesso nè nasceno dispute.

Vn Cittadino d'vna Republica, che si mette a disputar con vn Forestiere, manca nella prudenza, e nella fagacità. Il mettersi in vn tale imbarazzo, è vn'arrischiare la propria riputatione. Possono i Forastieri vendicarfi quando vogliono in vna Republica con i particolari, ma difficilmente i Cittadini possono far quel che vogliono, contro i Forastieff. Il Forastiere si parte, il Cittadino resta. Sarà maggior gloria d'vn Forestiere di combattere con vn Cittadino, e perdere, che non già per vn Cittadino di vincere vn Forastiere. A questo rimane l'honore : DIALOGO IV. 3e5 nore d'hauer tentato, se non gli sortisce il satto, al Cittadino la vergogna d'essersi posto in pericolo, benche vincitore. Che però non credo che vn buon Cittadino, intraprende mai di perseguitar' vn Forestiere, anzi di contrastare, per non metter in conpromesso la sua riputatione, mentre se le cose s'inasprissero, e che occorresse fuggire la giustita, il Forestiere suggire la giustita, il Forestiere fuggire la sincia la seruitù, doue che il Cittadino perde la libertà.

Con. Si ritrouano in alcune Republiche certi Cittadini delli più infimi del volgo, che fenza saper conoscere nè l'esser della politica, ne il nome della raggione di stato, si mettono a spiare le attioni di Forastieri, con vna maniera così noiosa 306 PARTE I. che pare insolente, e teme-

Амв. Bisogna escusar l'ignoranza. Le persone Ciuili ordinariamente misurano le cose come sono, onde per questo fà di mestieri praticar con loro, che fanno che cosa sia pratica di Forastieri, in vn paese libero. Questi tali che voi dite, peccano nell'ignoranza, per voler fare troppo li politici, e li zelanti, ma il Senato non giudica mai se-condo il gusto del volgo,ma conforme la politica del Senato. In Venetia nel fine del Secolo passato arriuò vn caso curioso, c'hò inteso raccontare da vn Nobile Venetiano. Si trouaua in quella Città ch'è la madre de' Forestieri vno Stantiante con moglie, e figliuoli, che per lo spatio

DIALOGO IV. 307 spatio di dicci, e più anni haucua vissuto con non poca- riputatione appresso i Nobili, e Cittadini honorati. Questo era vn'I-luomo dedito alle lettere, e non poco curioso dell' Historie vniuersali, onde è che in ogni luogo doue fi ritrouaua, e con tutti che s'incontraua, di parlare, s'introduceua a discorrere hora della politica d'vn Prencipe, & hora del gouerno d'vna Republica, con molto gusto de'virtuosi, che cauauano de'suoi discorsi, non poco profitto. Ma quanto maggiore era il piacere che riceueuano i curiosi, altre tanto era l'odio che s'acquistaua dagli ignoranti, quali non conoscendo la qualità delle pa-role, lo publicauano per vn' Huomo, di Stato & amico d'in308 trodur cose nuone. Va giorno tra gli altri fù accufato nel Senato, o sia, nel Consiglio di Dieci, da alcuni suoi poco amorcuoli, onde venne chiamato da quei prudentissimi Senatori, per e spurgarfi della accusa che consisteua in questi punti. Che si mescolaua troppo nelle cose di stato, Che parlaua sempre di Prencipi, Ch'empiua le piazze di mille parole, e che sapeua cose incognite a sutti. Credeuano li nemici col seminar questa zizania contro di lui di farlo se non perire, almeno bandire. Chiamato dunque dal Configlio, e comparso nella presenza de' Configlieri, cominciarono ad interrogarlo d'alcune particolarit àconcernenti l'accusa. Egli che non mançaua di spirito, e di parole, rispose ad ogni domanda

così

DIALOGO IV. 309 così bene, che contentò non poco i Configlieri, quali confiderata la fua qualità, non folamente lo liberarono, ma di più lo dechiararono Cittadino, con la speranza di seruisene nell'occorrenze. Ecco l'effetto di questa accusa done riuscì.

Con. Ho inteso però che i Venetiani vanno molto oculatamente nelle materie di Stato, stimate gattogliose in quel Paese, e che per ciò castigano alla volte i soli sospetti, per dar maggior terrore a gli altri acciò non si mescolino, in ciò che non gli appartiene, volendo loro che ogni vno stia nel suo grado?

AMB. Venetia sà molto bene, che fin come i Prencipati s'augumentano col valore, che così le Republiche si conseruano con la PARTE I.

310 virtù, onde non sdegnano d'hauer' Huomini dotti, di buon discorso, & vniuerfali, mediante i quali questa Republica s'è resa immortale. Che poi i Venetiani fiano scropolosi della loro conseruatione, non v'è chi lo neghi, nè Venetia si sarebbe tanto tempo consernata libera ad onta di tanti nemici, se non hauesse vsato estraordinarie diligenze. sanno benissimo, quei Senatori distinguere il male dal bene, cioè quello che porrebbe loro giouare, o danneggiare, ne s'inbarazzano lo spirito a criuellar certe parole, che suole criuellare il volgo; amando nreglio di far del molto niente, che dal niente molto, come appunto fogliono far certe altre Republiche. Loro odiano le lingue maldicenti, nè permet-

DIALOGO IV. tono che dentro i loro limiti, fi straparli d'alcun Prencipe, o Republica, benche nemici. Se pure le parole sono parti di satire, perche altramente la libertà di parlare è concessa ad ogni vno, ma dentro i limiti della modestia. Quello che potrebbe portar pregiudicio ad vno in quella Citrà, sarebbe l'ingetirsi à parlar degli affari di Stato di quella Republica, in maniera che paresse, che si volesse dar legge, e metodo alle sue operationi. Nè quello è odioso solo in Venetia, mà quasi in ogni Repubica si debbe odiare, se non s'odia. Per lo contrario doppo i Venetiani godono di hauer Huomini che intendano le matiere di Stato, e la Politica, e che ne difcorrano per tutto, mentre con

PARTE 1. \$12 tali discorsi riceue profitto il publico, imparando ciò che non sà, & il Senato, in questo modo viene a sapere i pensieri occulti di ciascuno, essendo imposfibile di sentir parole, senza soggiungere alcuna cosa di ciò che si nasconde di dentro.

Con. Non è buona politica per vna Republica Aristocratica, d'hauer Popóli esperti, così conforme è cosa mala per la quiete d'vn Prencipe, quando i fuoi Sudditi vogliono far gli speculatiui negli affari politici, onde se la semplicità de'Popoli accresce l'vbbidienza del prencipe, l'inesperienza de' Popoli ancora, dà maggiore autrorità a'capi d'vna Republica Aristocratica, e che porta il titolo di Signoria?

AMB. E' gran felicita per vn

Popolo,

DIALOGO IV. Popolo, d'esser nato in vna Republica Aristocratica, e bisognarebbe che per conoscere vna tale fortuna, ogni semplice Cittadino fossi vn Catone. L'esser libero, senza briga ? L'esser Prencipe senza cura ? L'vbbidire con honore, senza hauer la fatiga di comandare ? Godere vno Stato, fenza feropolo di confeienza? sono i frutti dell' Aristocratia, qual Popolo dunque sarebbe quello, che conoscendo la sua felicità, nella quale si troua dentro vna Republica Aristocratica, non volesse vbbidire pronto, a chi lo comanda con affetto? Quali Gouernatori vorrebbono hauer Popoli ignoranti, se la virtù l'instru-. isce al loro douere? Queste raggioni fono comuni all' vniuerfo, ma particolari in venetia, doue il

gouerno de' Nobili, è tanto indrizzato alla sodisfattione de'Popeli, che non saprebbono nè questi domandar maggior libertà, nè quelli più grand vbbidienza, ond'è che i Nobili godono di comandar Popoli virtuofi, per conoscere l'vtile loro Quando i Comandanti d'vna Aristocratia cercano d'hauer Popoli ignoranti, cattina cosa, segno che il loro go. tierno è troppo foggetto all' imperfettioni, onde non vorrebbono che la virtù de' Popoli la difcoprisse. Ciò èvn temere i popoli, non vn farfi amare. doue che facendosi i Venetiani prima amare che temere, cercano tutti i mezi per far che i loro Popoli conofcano la virtù di questo amore, quale non fi può sapere, senza intendere l'eccellenza dell' Aristocratia,

che fi

DIALOGO IV. 315 che si conosce con la pratica de' discorsi familiari, che si fanno per le piazze. Che però non temendo loro dell' affetto de' Popoli, lasciano la libertà di parlare ad ogni vno, pure che come hò detto, si lasci quel Senato al suo luogo, e quel gouerno al suo stato.

Con. Sono alcuni che m'hanno descritto il Senato Veneto
tanto scropoloso, delle parole
che si parlano in publico, che
m'è parso sempre incredibile il
crederlo. Particolarmente ho
inteso dire che vn certo Napolitano guardaua vna volta quei
Caualli di Bronzo, che stanno
sù il frontespicio della Chiesa di
San Marco, nel qual mentre, vogliono che passale vn Nobile, il
quale vedendo costui tanto sisso
a mirar detti Caualli, che mo-

316 strano l'apparenza di correre, l'interrogò che cosa giudicasse col suo parere di tal fattura. Alla: cui domanda dicono che rispondesse il Napolitano, che mancauano a quei Caualli le briglie per esser perfetti, dalla cui risposta ingelosito il Venetiano, procurò la prigionia del Napolitano, il quale si vidde strascinato nelle prigioni, fenza che mai più fi fapeffe della sua persona il successo dell' vscita.

AMB. Non si può saper l'vscita d'yno che non sia mai entrato in vn luogo. Forse non è stato mai alcuno che pensasse a dir questo, ma ben si ad inuentar quello che altri non pensarono di dire. Che apparenza di raggione v'era qui di metter in Priggione vn'Huomo?

Con.

DIALOGO IV.

Con. Questo sarebbe possibile, perche quelli quattro Caualli, senza Briglie in Venetia, sigurano la libertà di quella Republica, onde il dire che sarebbe di mestieri d'imbrigliarli, parrebbe vn disprezzo di quella inuiolabile libertà. Che però è da credere che castigassero i Venetiani quell'Huomo che si faccua lecito di parlar d'yna cosa così gelosa.

AMB. Se quel pouero Napolitano (concesso che ciò sosse
vero) hauesse hauuto l'intensione d'ossendere in qualche maniera la Republica, non haurebbe parlato in vna Piazza si publica, e nella presenza d'vn Nobile. Molte parole si parlano a
caso, o per ridere, le quali se si
volessero castigare con la prigio-

O 3

## 8 PARTE I.

nia, sarebbe nicessario di faredel Mondo vna Prigione. La parola dell Huomo non è esercito, non forma assedio, non cambia Regni, non muta Republiche, tanto più, quando si fà da segreta publica, quando si parla à vista del Senato, e quando in essa non a veggono traffichi aperti, maneggi segreti, negorij nascosti, & andamenti sospettosi. Non è dunque da credere che questo caso sia mai arriuato in Venetia, doue i Senatori son tanto prudenti, che si ridono delle fauole degli altri. Sarebbe già eftinta quella Republica, non crefciuta, se si caminasse con tanta seuerità? Ciò sarebbe vn temere della fedeltà de'suoi Sudditi, o per dir meglio dell'affetto de'fuoi-Cittadini? Sono seueri è vero i VeneVenetiani, ma più tosto nell'ofservanza delle leggi, che nella percuisitione delle parole. La massima delle Republiche non confiste a perdere il rempo, nel criuellare quello che dalle Piazze entra in Senato, nià a cercar quello che dal Senato va nelle Piazze, che però Veneria quando si tratta di punir' il solo sospetro de'Nobili, che mancano nella segretezza, fabrica il rigore nella Fucina del rigore istesso, mentre sà, che la segretezza de Senatori è la Madre del Senato, e l'eternità della Republica.

Con. Veramente certi huomini che fanno l'hippocritoni, li zelanti, li Moile, non hanno altro di buono, che quell' esterno, che non si può nè meno chiamar tale, voglio dir buono, perche non 320

operano con alcun fondamento di raggione. Credono col riferire al Senato, che il tale parla, che il tale dice, di guadagnar l'affetto de' Senatori, ma fi troueranno ingannati, mentre la palla fa fallo quando fi tiene in mano. Se quefti tali misurassero loro stessi, non cicalarebbono tanto senza raggione, contro quelli che parlano con raggione.

AMB. Signore afficurateui che mai alcun Senato castigò Huomo, per troppo parlare, dico di qual fi voglia materia politica, ò historica, se pure le sue parole non riguardassero direttamente all'officia del Senato. Chi parla sa vu male diceua vu mio Amico, ma chi tace ne sa due. Le Republiche hanno bisogno d'Huomini esperti non di sciocchi, perche la virtu,

DIALOGO IV. 321 virtù, non l'armi per lo più le cuftodiscono? Che si lasci dunque la libertà di parlare alla Natura, per poter la stessa natura riceuere instruttioni, nelle cose che conuengono alla società humana, & agli interessi publici, e particolari.

Con. Il pregiudicio del parlare, o per dir meglio delle parole, all' hora potrebbe pregiudicare un Prencipe, o una Republica, quando colui che parla è perfona publica. Una parola d'un Senatore, d'un Ministro di Prencipe tira a se i Popoli, perche loro sono i Mercuri degli Stati. Il volgo non corre, ma precipita dietro a questi tali, ond'è che al semplice suono d'una voce, si sono veduti alle volte, fabricate in un momento, le Cittadelle inticre

322

d'Huomi il raunati insieme, per intender quel Senatore, che par-la, e per difender quel Ministro che si lamenta. Che però i Prencipi, & i Senati dourebbono temere, e criuellare le picciole parole de' Grandi, e burlarsi delle parole grandi de' piccioli, già che lo stesso Popolo se ne burla.

AMB. In vna Republica, doue i Popoli amano i Senatori, per lo rispetto che questi hauendo bisogno di loro, l'accarezzano con mille adulate fintioni, non sono da temersi altre parole, che quelle de' Senatori istessi, che parlano con chi l'ascolta, tanto più che stimandosi tutti quelli del Popolo senili gli vni degli altri, non badano alle parole d'vno, che s'è Cittadino se gli risponde come simile, e se Forastiere si fa tacere

come Seruo. Di più nelle Republiche i Popoli, s'inuidiano gli vni con gli altri, perch' essendo tutti fratelli, dispiace à questo di veder la Primogenitura in mano di quello, la qual cosa fa, che mai tutti insieme s'vniscano a danni della Madre. Dalla quale inuidia sto per dire che ne nasce il riposo del publico. Et in vero l'esperienza ci ha fatto vedere, che le Republiche non sono state sogette alle riuolutioni de' Popoli, ma all'inuidia de' maggiori. Altre raggioni corrono nel Prencipato, doue il Popolo inuidia la Nobiltà, e s'adorano, perche si compatiscono gli vni con gli altri. Onde sarà più dissicile ad vn Grande di tirare a se il seguito del Popolo, che ad vno del Popolo d'obligare fino i grandi a seguirlo. Ciò che

224 obliga il Prencipe di metter maggior cura, nel visitar le parole che và seminando nelle Piazze quel vile plebeo, che non già nella Corte istessa quel Grande. Le riuolutioni del Ducato di Milano, e del Regno di Sicilia, le ribellioni del Regno di Napoli, le riuolte popolari di tanti altri Prencipati in Italia, di doue hanno preso l'origine, fe non che dalle parole del più vile del Volgo? Chi mai hauesse creduto, di vedere vn Mas' Anello in Napoli, comandare Eserciti, farsi vbbidire da Prencipi, imponer Leggi à suo modo, leuar le Corone a suo piacere, e tiranneggiare piccioli, e grandi a suo gusto? E pure l'habbiamo tutti veduto, e pure sappiamo che Mas'Anello era il più vitile della ciurma (dirò così) della Canaglia.

DIALOGO IV. 325 Canaglia: E pure è noto a gli Spagnoli istessi, che questo Mas'Anello per lo spatio di più anni, prima delle riuolutioni, andaua giornalmente per le Piazze parlando alcune parole, che manifestauano apertamente la sua intentione indrizzata all' esterminio degli Spagnoli istessi. Ma chi non si fosse burlato d'vn tal' Huomo, nelsentirlo dire nelle Compagnie di vili Plebei, che s'egli fosse Re rimediarebbe a sutti gli incouenienti del Regno? e che il Popolo (arebbe meglio gouernato dalla sua persona che dal Re? e pure queste parole disprezzate dalla politica degli Spagnoli, fecero a poco a poco vna: breccia così grande ne cuori di tutti i Popoli, che in vn momento. nell'anno 1647 Mas' Anello diuen. ne Rè, & il Nome del Rè Mas'A-

nello nel Regno. Ecco a che sono sogetti i Prencipi, eceo se hanno causa di burlarsi delle parole de vili. Vero è che non tutti i Regnisono Napoli, nè tutti gli Huomini Mas'Anelli. Questi esempi sono particolari, ma si potrebbono sare vuiuersali, quando i Regninon sossempi gouernati dalla politica.

Con. Poueri Prencipia che fono sogetti, a perdere il Prencipato, o almeno ad arrischiarlo, per le punture d'una lingua, che offende giocando. Faranno dunque bene di pensar'a' lor casi, e non dormire soura la sola speranza di quella Cittadella, o di questo Castello. I più vili sono da temersi quando parlano, e dar pronta espeditione con la politica, alle parole ch'essono dalla malie

DIALOGO IV. 327
malignità coperta, fotto vn' abito
di vile plebeo Bisogna che i Prencipi temino non tanto la persona
che parla nelle parole, quanto
che le parole nella persona di chi
le parlà.

AMB. Pericolose mi paiono oltre modo, le parole superflue d'aleuni Predicatori, che vogliono in questi tempi, far de Pulpiti morali, Troni di Politica, anzi politica della Predica.

Con. Veramente la parola diuina, è diuenuta cosi humana, che quasi dalla maggior parte de Popoli, non si conosce più per diuina, mercè che diuersi Predicatori, abusano della lor carica, non parlando più in loro il zelo dell'anime, ma la passione propria, facendo bene spesso o dell'operationi del Popolo Fauole si-

dicolose, per far ridere i Prencipi, o della vita de'Prencipi tragiche historie per far piangere il Popolo. Nel Duomo di Fiorenza pochi anni sono io mi rancotrai in viia predica, che mi mortificò a tal fegno, che quafi doppo quel rempo, odiai non la qualita della predica, ma l'indifere. tezza d'alcuni Predicatori. Questo era vn Padre Riformato, altre tanto dotto, & eloquente; che indiscreto, & appassionato... Le sue prediche lo spacciauano più tosto per vn Capo Popolo, che per vn Ministro di Dio, mentre si stendeua molto a parlare, della miseria che soffriuano i Popoli contante grauezze, e del mal · gouerno de Prencipi che l'imponeuano. Dando fotto coperta hora a vn Soprano, & hora ad vn' altro

DIALOGO IV. altro, il titolo di Tiranno. In questa Predica che io dico, mi ricordò che tra l'altre disse le formate parole? Pouero Popola, che per li peccati de' particolari, ti conviene soffrir la schiauitudine che soffri. Conuertiti & Iddio ti mandera Prencipi buoni, che ti trattaranno da figliuolo, é non da sehiauo. Tu sai che perdesti la libertà che possedeui, per l'inuidia de' tuoi Cittadini, e vorresti anco perdere il Cielo, per colpa de tuoi peccati? Che dite Signor' Ambasciatore di questo buon Ministro di Dio, non sapeua egli mescolar bene, la politica del

AMB. In vero il Gran Duca, non doueua esser molto obligato a questo buon Padre Predicatore?

Mondo, con la Teologia ce-

lefter

Con. Obligato? io medesimo nell'vscir di Chiesa, intesi diuerse persone del Popolo, che discorreuano sopra le parole del Predicatore, con non poco disprezzo dell'auttorità di questo Prencipe, e con gran lode del Predicatore, che stimauano vn' altro Oracolo, e non peraltro che per hauer rimprouerato cosi apertamente il mal gouerno del Duca, che i Fiorentini stimano, e stimaranno sempre cattiuo, benche fossi santo, perche hanno ancora auanti gli occhi la memoria fresca della lor libertà. Hor ecco come le parole de' Predicatori fanno cattiva impressione nel cuore de' Sudditi. Ecco come i Predicatori di guesti tempi trattano i Prencipi?

· Amb. Il predicare frequente,

non v'è

DIALOGO IV. non v'è alcun dubbio, che non sia più che nicessario, mentre la natura humana é tanto corrotta, mà in vero ch'è ben nicessarissimo che i Prencipi, e Capi di Republica inuigilino molto alle parole de' Predicatori, perche se loro mancano nella discretione, non bisogna che il Prencipe manchi nella Politica. Sono da Iodare quei Prencipi, e quelle Republiche, che prima d'ammettere vn Predicatore ne' loro Stati, vogliono esser' in formati della sua virtù, e discrettione, per non hauer poi occasione di bandirli dalle loro giuriditioni.

CON. Mi rido con loro licenza di quei Soprani, che mandano spie per tutto, per sentir ciò che parla questo, e che dice quell'altro, e poi trascuraño di far dili-

332

genza di quello che predica, quel Predicatore in quel pulpito. S'vna volta vno di questi perde il rispetto dounto alla maestà del Prencipe, certo che potrebbe mettere con poche parole la sua auttorità in compromesso. Il Popolo è vero che non fa in questi tempi quel conto, che si faceua anticamente de'Predicatori, perche prima predicauano con l'efempio, hora predicano folamente con le parole, ma però non lascia d'idolatrarli nell'occorrenza, mentre prima s'imitauano in ciò che loro faceuano, hora s'ubbidisce solamente a ciò che loro dicono. Qual massima non è cattiua per loro, obligando in questa maniera i Popoli ad ·idolatrare più adesso le loro parole, che prima si faceua alla lor vita. DIALOGO IV. 333 vita. Onde per questo si debbe tanto più inuigilare a ciò che dicono non a ciò che fanno." Vn predicatore non si dourebbe mai ingerire a discorrer di cose, che potessero pregiudicare la raggione di stato, o la politica de Prencipi, e delle Republiche.

AMB. Sì perche quando vn Predicatore efagera contro la giustitia de' Giudici, il Popolo s'imprime nel cuore, vn' odio interno contro i Giudici, e così si rimprouera con dispezzo il gouerno de' Ministri, riceue cattiua impressione contro detti Ministri, e tanto, più quando si tratta di Prencipi. Quell' esclamar contro i Soprani con tanto ardore, quell' esagerar con tanta violenza contro i Ministri, quel rimprouerar l'ingiustitia, benche

giusta, quel rinfacciar i Giudici, quantunque innocenti, che altro fa, che dar moriuo al Popolo di credere, che i Giudici siano ingiusti, i Ministri cattiui, & i Prencipi Tiranni. Voglia Iddio, che l'odio che bene spesso il Popolo porta al suo Prencipe, o al suo senato, non deriui dalla libertà di parlare, che i Predicatori si pigliano (non includo quei prundenti che conoscono il loro officio) sù il Pulpito, mentre si fanno lecito di mostrar quasi col dito le colpe del ropolo, soura la persona del prencipe.

Con. Mi vergogno da me steffo, quando nell'vicir di Chiesa, sento dire al ropolo che il no-stro Predicatore, bàben fatto, mentre bà dato la sua parte al nostro Prencipe. Non dico io questo, perche

desidero

DIALOGO IV. 335 defidero che fiano adulati i foprani, anzi al contrario stimarei questo peggio, ma non mi par bene che siano offesi così apertamente dalla bocca d'un Ministro publico, in un luogo di Santità.

AMB. Già ch'ella Signor Configliere m'hà raccontato vn' esempio d'vn rredicatore, voglio raccontargline vn'altro non men curioso del suo. In vna certa Republica (che non voglio nominar per riuerenza) v'era vn Padre Contientuale, che chiamauano comunemente Scatozza. Questo ch'era più tosto ruricinella che predicatore, predicaua vn giorno nella Chiefa Catedrale con vn concorfo si grande, che sarebbe impossibile di discriuerlo. Nel più bello del

336 suo sermone, riguardando sisso quel ropolo che gli staua dirimpetto cominciò a ragionargli con queste parole, Popolo mio, cattino Sogno hò fatto in verità questa notte. Mi parena che tu foßi tutio tutto all' Inferno, e che io compaßionando le tue miserie ero venuto per domandarti della causa di tal precipitio, risponden domi su che le colpe del Senato si haneuano condannato a quel tormento. Oude io messo santo più dalla curiosità ti pregai di dirmi, se doueuano quelle pene durar lungo tempo, ma tù mi rispondesti , che vscira: dall' Inferno, quando il Senato faragiustitia, e quando ti replicai io, quando l'Inferno haurà fine, mi soggiungesti tulagrimando. Hor che vi pare Signor Configliere, non farebbe bene di mandar di questi simili Predicatori, per far stare vnito il . Popolo

Popolo con il Senato? Non dourebbono i Senatori, e Prencipi procurare d'hauerne fimili negli loro Stati? e non credete che le fue sciocchezze terminauano in fogni, volcua che con la proua della fagra scrittura, si credesfero i Suoi fogni, per oracoli. Anzi mi ricordo, che prima di terminar detta predica, nell' ardore della esageratione soggiunse, che. se si volessero mandar'all' Inferno tutti i Senatori Ladri, & ignoranti, che non ne restarebbe ne meno uno al Senato. Si può parlar più temerariamente contro vn Senato ? Si può dir cosa più sciocca contra vn Soprano?

Con. Dio perdoni a quei Prelati, che danno la potestà di pre-

dicare a tali sogetti?

118

i.

105

Ai

i-

be

ili

Амв. Anzi Dio perdoni a quei Prencipi, & a quelle Republiche

ľ

338 che l'ammettono ne' loro Stati. Venetia è stata vn tempo sogetta a tali personaggi, ma al presente hà mutato registro, perche non vuole che i Predicatori s'ingeriscano a toccar quei punti, che poressero pungere, o la Nobiltà con il Popolo, o il Popolo con la Nobiltà. Et in somma vuole che predichino la parola di Dio a gli Huomini, ma non la Politica de' Prencipi alle Città.

Con. Hò inteso vna volta vn Padre Cappucino nella Chiefa di San Moise che toccaua certi punti troppo politici, onde ne venne auisato da quel Piouano, acciò desistesse da vn tal camino pericoloso alla riputatione del suo habito istesso, e credo che il Piouano n'hauesse hauuto la parola da' Superiori maggiori, perche sò che daua

DIALOCO IV. 339 daua in tutte le prediche della mostarda al naso de' Senatori più esperti, e prudenti, de' quali vno mi disse a me vn giorno le formate parole, La predica di quesso Padre mi piace come Christiano, ma le sue parole mi dispiaceno come Senatore.

AMB. A chi non dispiacerebbe di sentir (hò errato, voglio dir di vedere) che i Religiosi che non possono entrar con le persone in Senato, si fanno lecito d'en-

trar con le parole?

CON. V'afficuro che quando i -Predicatori terminaranno tante cantilene offenfiue al publico delle Republiche, & al particolare de' Prencipi, che il Popolo riuerirà con maggior riuerenza i suoi soprani, Ministri, e Giudici di quel che fa, mentre loro sono

740 PARTE I. causa il più delle volte di distinsione, & odij.

AMB. Conchiudiamo dunque che se bisogna inuigilare soura le parole che si parlano da questo, e da quello negli Stati, che tanto più bisogna farlo nelle parole de' Predica-

tori.



PARTE

# PARTE PRIMA.

#### DIALOGO V.

Nel quale si discorre, di che qualità di persone, non vogliono esser serviti i Prencipi Italiani, per lo gouerno de loro Stati.

Амв



L configliare i Prencipi in quefli tempi, è ranto difficile, quan-

to difficile è a' Prencipi di sciegliere i Consiglieri. Quelli che consigliano, non consigliano, vn Seruitore,ma vn Padrone, e quelli che sono consigliati, bisogna che si rimettino alla discretione di quelli che consigliano. S'il Prencipe erra, ne sarà la penitenza chi

lo configlia, e se farà bene con i configli altrui, la lode sarà sempre sua. Non si può consigliar bene vn Prencipe, che da sogetti esperti,e virtuosi,e la virtù per ordinario è la più perseguitata nelle Corti portando sempre seco, o la morte, o l'esilio. I Consigli delle Republiche, non sono esenti di questo veleno. Quello che configlia il meglio, il beneficio della Patria, è quello ch'è più odiato dal Popolo, perche l'ignoranza che forma, la maggior parte de' Configli delle Republiche, difficilmente si può accomodare a fottomettere vn Popolo, alla virtù d'vn particolare.

Con. Non posso lodar per giusta l'atione de Prencipi, che castigano i loro Consiglieri, per qualche mal'esito, d'alcun cat-

tiuo

### DIALOGO V.

oai -

em-

·be·

retti

01-

elle

o la

elle

i di

n-

112

110

nza

dc'

fi-

2

vit•

gj

ca-

per

atiuo

tiuo configlio. Due cose sono,o che i Prencipi s'imaginano che gli Huomini sono Dei, e che non possinoerrare, all' hora che fanno l'eletione, o che li credono fogetti agli errori.Se credono che non possono crrare, perche applicar le colpe, che sono bene spesso sigliuole della Fortuna, o degli accidenti de' tempi, sopra coloro che stimano impeccabili? Se gli credono fogetti agli errori, perche castigar quelli, che sono , fogetti ad errare? Se i Configlieri son buoni errando, non errano per malitia. Se cattiui, perche farli Configlieri?

AMB. Signor Configliere, il Mondo in questi tempi è gouernato, o dalle racomandationi, o dal danaro. I Prencipi vendono, le Republiche racomandano, e

P

DIALOGO V. 345 che non è mai vícito di cafa? E pure i Prencipi il fanno, e pure i Capi delle Republiche incianpano in tali accidenti. Così và, i Grandi errano perche vogliono errare.

Con. In quanto alle Republiche, non è da marauigliarsi, perche quelli ch'eligono hoggi, non possono far altra eletione; che quella istessa, che hieri è stata fatta da loro. Ma i prencipiche non conoscono nella loro affuntione altra fortuna, che la loro natura, perche lasciarsi ingannare, anzi perche ingannar la natura con vn puro capriccio? E veramente chi volesse visitar l'eletioni, e la scelta che fanno i prencipi di quei Ministri che debbono seruirli, non credo che potrebbe mantenersi da ridere, e da pian-

gere infieme? Non sono molti anni che fu mandato vn Gouernatore'à comandar l'armi in Milano, che dalla Sera, sin' al matino e dal matino sin' alla sera, studiaua la vita contemplatiua con due Cappuccini in vn gabinetto. Non fi poteua desiderar di vedere cosa più bella, che questo Gouernatore tra quei Cappucini, parlar dell' astinenza d'vn San Paolo primo Heremita, della ritiratezza d'vn San Macario, e della mortificatione d'un San Francesco, nel tempo che i Francesi, non parlavano d'altro, che del modo di portar l'abbondanza nella loro Armata, che della maniera di marciare per bruciar la Campagna, e portar la carestia alle Cirtà, e d'assediar Fortezze, e Cafielli, anco con demolitione de' princi-

DIALOGO V. prencipali Conuenti. Vn giorno trà gli altri il configlio di guerra haueua deliberato, di gettare abbasso non sò che celle di Frati, per fortificar vna piazza, dalla quale dipendeua la falute di tutto il Ducato, ma egli credendo di commettere vn gran peccato, diede il suo voto in contrario, e si contentò più tosto d'esponer lo Stato in evidente pericolo, che d'incomodare quei buoni Religiosi che lo confessauano. In Roma ch'è la Pietra di paragone doue si cimentano i buoni politici, bene spesso fi mandano Ambasciatori, instruttissimi nell' arte Militare, mà poco intendenti della politica delle Per gouernar l'entrate del Prencipe, si metterà vn vecchio prodigo c'haurà scialacquato tutti i suoi beni

nella sua giouentù, ma che parla bene dell' Econimia nella vecchiezza. Si mettono di buoni foldati, per giudicar' in vn Tribunale le cause criminali, e ciuili, e nella guera fi mandano, per trattar l'armi, di buonissimi Giurisconsulti. Per negotiare con vn buon' Oratore si mandarà vn configliere, che non saprà nè: leggere, nè scriusse, anzi che non potrà nè intendere, nè farsi intendere dall' Oratore, e per brauare qualche pouero Cortegianuccio, si spedirà vno de' primi Oratori del Regno. Ecco le scelte d'Huomini, che sogliono far'i Prencipi per esser seruiti, e non. volcte che errino, e che metrino in precipitio la propria riputatione?

AMB. Certo Signor Configliere Dralogó V. 349 gliere, che i Prencipi Italiani ne' Secoli andati, si seruiuano d'ana tal massima, ma dopo alcuni anni, e particolarmente i Prencipi viuenti, hanno mutato registro, e più tosto che di mancar la Naue, per rispetto d'vn buono Nochiero, abbracciano loro stessi il Timone.

Con. L'hò già osseruato in più avna Corte, & esperimentato, che i Prencipi non vogliono più per loro Ministri, certi limbicatori di quint' essenza, che mettono la propria opinione allambicco, e la riducono a niente, per volerla troppo assortigliare, lasciando suaporare in sumo, i negotij più solidi. & è ben ragione che questi tali che sono Heretici dello Stato, che stiano lontani dalle Corti, mentre vo-

gliono fare nella politica, quel-Jo che Origine hà fatto nella Religione, & in luogo d'attaccarfi alla sostanza, & alla realità delle cose, seguono di queste l'ombre, e l'imagini. Abbracciano la loro vera fomiglianza, perche l'hanno dipinta, & ornata a lor fantasia, e tralasciano la verità, per non esser della loro inuentione.

AMB. Questi Signori s'imaginano, che per tutto vi sia del disegno, e della finezza, e che le attioni degli Huomini fiano tutte meditate. Non passa niente inansi i loro occhi, senza cercarne il senso mistico, & allegorico, nè si fermano mai nella lettera, e quando due Prencipi guerreggiano infieme, con l'vltimo sforzo della potenza, cre-

DIALOGO V. 35 E dono che tanti eserciti rotti. tante anime, o siano corpi vccisi, e tanti Stati disfatti, non siano altro che vna fintione, credendo per fermo, che se l'intendono insieme per ingannar gli altri Prencipi. Fanno certi giudici, e pensieri, più sciocchi, e ridicolofi di quelli degli Ateniesi, che non voleuano che si fidasse alla morte del Re Filippo, perche s'era fatto ammazzar se stesso, per inganwar loro Credono che ogni sciocco imita Bruto, che l'apparenza della semplicità non è altro che vn' artificio nascosto, che l'ignoranti diffimulano la loro scienza, e che il filentio de' taciturni, copre di pensieri particolari.

ttac-

eali-

eft

rac.

123,

01-

i2-

lia

Con. Questo mi fà raccordare di ciò che mi disse pochi giorni sono vn. Ministro d'vn. PARTE I.
Prencipe confinante del mio.
Cioè che Carlo quinto haueua
rinunciato l'Impero, per hauer
la gloria d'effer pianto nella sua
morte da vn'Imperadore già coronato, e che Andrea Doria
non haueua riceuuto il Prencipato di Genoa, per dubbio di
non morir troppo presto, perche sapeua che i Prencipi muoiono gionini, e non diceua questo per ridere, ma per vn'appli-

AMB. Amio giudicio, questo è vn fare il Mondo più fino che non è, & interpetrare i Prenoipi, come alcuni Pedanti esplicano Homero, i quali vi trouano ciò che non è mai stato, e vi aggiungono quello, che non è possibile di trouare, accusandolo d'esser Filosofo, e Medico, in alcuni luoghi,

catione di molta sostanza.

DIALOGO V.

luoghi, che non è altro che vn raccontatore di fauole. O che è ben fatto di difeacciar dalle Corti, questi Huomini, tanto liberali del loro spirito, e così curiosi di quello degli altri.

Con. Mi par che non meritino poca lode i prencipi, per hauer' ancora bandito da'publici maneggi, .certi belli parlatori, che perdono più tempo appresso la' Gramatica che insegna à ben parlare, che non già con quei libri che insegnano à ben gouernare. Mettono alla pulirezza del discorso questi tali, rutta la loro cura, & industria. V'apportano tanto studio, che pare più che vero, che il principale fine delle politiche deliberationi consiste in quel quinci, e quindi. Ameranno meglio di veder perdu-

DIALOGO V. Il gran numero delle cose che veggono in ogni fogetto, togliendoli la libertà di sciegliere, e l'abbondanza rendendoli poueri, fi confondono nella moltitudine delle loro ragioni, e fi fermano per ordinario nella più cattina, perche la più cattina è l'yltimo sforzo della loro imaginatione. Sono come i Demoni dell' Aria, che fon tutto fuoco, fra i tuoni, ma dopo venuta la calma non hanno più forza. Che si discaccino dunque come tali fuori del Mondo, per non portar delle tempeste nelle Prouineje. Che non entrino più ad intorbidare il Cielo dell'Italia.

Amb. D'vn'altra forte di perfone, è stata ancora gouernata l'Italia, o pure i prencipi Italiani sono stati gouernati da si-

356 mili persone, i quali benche paiano estinte, ad ogni modo ne resta vn certo, resto, che non è cosi picciolo. Questi tali sono dal Popolo chiamati Saui, & in effetto, sono riempiti di buonisfimi sentimenti, e d'vna sperienza non ordinaria. Conofcono la natura de'negotij, e la forza di tutto ciò che si tratta, ma ordinariamente la loro cognitione tanto speculatina, non produce altro frutto, che vna vana, &z otiosa contemplatione, percle l'intelletto, non la comunica ad altri, ma la tiene nascosta per se stesso. Questa non è fertile, che ne'pensieri sterili, & è vna virtù che finisce in se stessa, & vna potenza che non si riduce giamai nell'atto, o fia che loro non si sentono tanto forti, per intra-

DIALOGO V. intraprendere il ben che vedono, o sia che tengono gli occhi meglio che il cuore, o fia ch'efsendo il loro profitto più certo nel presente, lo preseriscono al bene che non è ancora venuto. Ma sia come si voglia, loro in luogo di configliare il padrone, configliano loro stessi. Non configlieranno mai il Prencipe di mettersi in campagna contro i nemici, perche loro temono anco la vista delle spade. I loro auisi escono tutti dalla parte in feriore, e sono tutti terrestri, e materiali. L'interesse guadagna con loro sempre, l'honore, e la ragione, non sentono nella loro anima tentatione più nobile del guadagno, nel quale s'internano con ogni forte di bassezza. Parlano con tanta franchezza

del seruitio del Prencipe, o publico, che ogni vno gli stima di quei legislatori zelanti, che domandauano con tanta instanza, o il perdono della natione, o d'esser loro scancellati dal libro della vita.

Con. In quanto a questa specie di Gouernatori di Stati, non credo che sia bandita d'alcuna Città. Mà sò però che cominciano à bandire, certi Hippocritoni, particolarmente dalle Republiche, doue sogliono abbondare quasi per natura. Vn Congliere Hippocrita può più facilmente ruinare vno Stato, che\* non già vn' intiero esercito di Nemici, perche ogni vno si fida agli Hippocriti, credendo che la loro Hippocrifia fia vna fantità, mà tutti si guardano da' nemici,

DIALOGO V. nemici, perche son sicuri che non bisogna a loro fidarsi. Parlano con ardire gli Hipprocriti, con timore i nemici, ond'è meglio d'hauer nemici che Hippocriti ne' consigli. Che gran piacere di sentir in vn Consiglio trattar il publico seruitio ad vno di questi tali. Loro sempre dicono di voler' esser' anathemi per li loro fratelli. Non parlano, senza l'attestatione di qualche passo della sagra scrittura. Le loro parole paiono sputate dal Cielo. Dafanno il torto agli amici, benche gli amici hauessero raggione, e ciò per non parer partiali. Se si tratta di far la guerra, raccordano l'honor delle chiese, , & il rispetto degli Altari, e Sacerdoti, se la pace, la gloria di Dio, & il beneficio,

del Popolo, & in somma, non sanno parlare che del zelo publico, ma questa hipocrisia, che hà l'apparenza di zelo non è altro che il beneficio della lor Cafa, credendo d'obligare con queste fintioni, il Ptencipe, o il popolo ad eternizarla. Che stiano pure alla larga de' Consigli questi Consiglieri zelanti, che pensano quel che non dicono, e

fa del bene.

Amb. Due anni fono, ritrouandomi nella Corte di Parma,
vn giorno tra gli altri passegiando con quel Duca nel suo
giardino, più tosto per diporto
che per altro, mi souuiene ch'
entrati, non sò come a parlare
del gouerno d'alcuni Ministri di
Prenci-

dicono quel che non pensano, e che fanno del male sotto la scor-

DIALOGO V. Prencipi, con grand'ardore cominciò a rimprouerare quelli Huomini vili, che posti in gouerno ruinano gli Stati con la loro viltà. Che vergogna (mi diceua ) che i prencipi, che le Republiche si faccino seruire, e gouernare d'alcuni Ministri che temono la vista dell' ombra del proprio corpo? Per me vorrei più tosto che si perdessero gli Stati, per lo troppo ardire de' Prencipi, che per la gran viltà de' Ministri. Sia lodato Iddio che dopo alcuni anni hò purgato il mio Stato da simile reste. Ben fatto Signor Duca (mi raccordo che gli foggiunsi) perche, si come il valore conserua i Prencipati, così la viltà li fa perdere. I Ministri vili, benche scoprono vna congiura, tramata contro la Patria & il Pren-

即此上上

cipe, non per questo vi s'oppongono, per tema di non offendere i congiurati , e di lasciar nemici potenti a' loro heredi. Non hanno l'ardire di preferir' vna verità ardita, per ogni poco che minacciasse danno, allo stabilimento della loro Fortuna, benche fosse nicessaria, & importante al seruitio del loro Padrone. Non confiderano che vno Spione, il quale dona degli auifi, non fa più male d'yna sentinella, che non dice nulla. Così sono loro la causa della perdita del loro Prencipe, con il filentio, che gli altri con i tradimenti. Non confiderano che lasciandolo nel pericolo, di doue lo potrebbono tirare, non contribuiscono meno alla sua ruina, di quelli che lo spingono, e precipitano. Non veggono loro che

DIALOGO V. che l'infedeltà, non fa alcun male, che non sia capace di fare anco la viltà. Chi volesse loro parlare d'attioni, vili, e bassi saltarebbono in colera. Hanno questo di buono, che odiano negli altri quella viltà che loro è naturale, onde quando yn Capitano fa male il suo officio, lo rimprouerano in segreto, & in publico, con minaccie non ordinarie. Ben'è vero che non gli basta l'animo di venire all' esecutione de' fatti, contentandosi di castigar la viltà con le parole. Loro amano meglio di riceuere il giogo vile, e pefante della seruitù, sotto il titolo d'yna pace, vituperofa al Prencipe, dannosa al ropolo, & pregiudicheuole a loro stessi, che di conchiudere vna difesa honorata, di profitto a loro medefimi, di gio364 PARTE I.

namento al Popolo, e di consolatione al Prencipe, con tutto che detta difesa si douesse fare con l'altrui braccia, e non con il loro sangue. Chi volesse considerare ben bene le cose della Corte, trouarebbe che tra tutte le specie di viltà, sia da grandi, o da piccioli, da maggiori, o da minori, non se ne troua peggio di quella de' Ministri, che consigliano i Prencipi, che presidono ne' Consigli, e che gouernano lo Stato. Se si trattasse di castigare due Rei , l'uno per hauer voltato le spalle, in vn combattimento fuggendo, l'altro per hauer configliato i Soldati alla fuga, mediante la viltà del suo cuore, che non poteua capir'il valore, qual di questi due cred'ella, che meritasse il maggiore castigo? Senza alcun dubbio il Consigliero

## DIALOGO V.

369 gliero, non essendo tanto vergognoso di fuggire in vn combattimento, che di donare vn consiglio timido. Ma voglio render' vna più chiara raggione a quello che dico. Se nella guerra si casca nell' abisso della viltà, (che veramente è vn abisso) si può per lo meno il Capitano escusare, col dar la colpa, o al difauantaggio del luogo, o al numero degli inimici, o alla fuga de'suoi, o alla mancanza della munitione, e fi come allo spesso la poluere, il vento, & il Sole sono la causa della vittoria del vincitore, così possono esfere ancora la causa della perdita del vinto. Al peggio andare, prosupponiamo che mancassero tutte le maniere sudette da potersi escusare, si possono giustificar con accusar la Fortuna, la quale in ogni

tempo, e dalla maggior parte delle Nationi è stata stimata, anzi adòrata, come Signora degli accidenti, & arbitra foura delle Batt: glie. Questa regola non regna nelle Raunanze politiche, o fiano di Scnati,o di Prencipi, doue questa cicca potenza, questa falsa Fortuna, non ha nè luogo nè parte, con quelli che le trattano. Ne i Configli, ne' Senati, nelle conferenze, lo spirito opera liberamente, o al mene durebbe operare, senz' alcuna forza, e la prudenza efercita, o deue esercitare le sue operationi in ripofo, perche non troua di quelli offacoli, & impedimenti, che s'oppongono in vn Campo, in vn'elercito, o per meglio dire a gli effetti del valore non effendo così facile ad vn Configliero di

far del suo giudicio, e spirito ciò che gli piace. Di qui auuiene, che i buoni, e gsusti Prencipi, inditendenti della Politica riceuono più volentieri l'escusa de' soldati e de' Capitani, che non già l'escuse de' Ministri, e de' Consiglieri, perche questi non hanno cause, e pretesti di colorirle, come gli altri. Vn' huomo sauso, mon può guardare i successi, nè penetrare tutte le cose suture, con tutto ciò bisogna che risponda della sua intentione, & aussi.

10

321-

gna

100

je.

r

).

Con. Ame Signor' Ambasciatore non mi dispiace tanto di quei (facciamoli maggior honore, non li chiamiamo vili, questo è vn titolo troppo basso benche corrispondente al loro essere) timidi di cuore, e di parole, perche al meno se non gli

Q 4

PARTE I. 168 basta l'animo di far del bene al Prencipe, non hanno nè meno petto di farli del male. Oltre che quando sono conosciuti tali, vi fi può rimediare con faciltà, mentre il male si vede. Vn Capitano subito che s'accorge d'vna Sentinella, ch'è cieca, e forda, vi mette del rimedio col cambiarla. Così vn Prencipe quando si sarà accorto che nel fuo Configlio vi fono Configlieri che configliano con timore, e che non hanno petto da configliare cose di valore, può metter dell'ordine col discacciarli. Ma come difendersi di quei timidi, c'hanno l'animo timidissimo, & vno spirito tutto ardire? Che mostrano nell'apparenza di non temer de'Leoni, e poi nel di dentro, temono la voce d'vn

Cagno-

DIALOGO V. 369 Cagnolino di Bologna? Nel Senato di Casale, hò conosciuto vno di fimile specie. Egli mentre si criuellaua il modo di difender la Città che da lontano minacciauano i nemici, era sempre il primo a parlare, & ad inuentar-cento maniere di difesa, dando animo a tutti, col render le cose così facili, che pareua impossibile da poterui temere. Ma quando venne l'auiso, che l'esercito nemico marciaua a passi veloci, per assediar quella Città, e che in fatti contparue a vista delle mura, nello spuntar del giorno, il buon Senatore perdutosi il primo d'animo, non sapeua doue fosse il fuo cuore, restatoli solo tanto fpirito di dire al Senato, che un gran male di testa, non li lasciana Q 5

del bene il del bene il no nè meno ale. Oltre nosciuti ta

con holivede. Va s'accorge cieca, e

edio col rencipe he nel nfiglieore, e

onsietter Ma idi,

he on di

PARTE I.

libero il giudicio, da potere risoluere cosa alcuna in negotij si importanti Lasciando il peso di consultare il modo della difesa a gli altri Senatori. Ma quel ch'è peggio, che andaua sempre con l'orecchie otturate, per non bastarli il cuore d'intendere i colpi di Artiglieria. Sono questi ta: li (chiamamoli Radomonti senza cuore ) che caggionano del male al Senato, al Popolo, al Soprano, perche i Prencipi si sidano alle loro parole, e configli, credendoli tutto ardire. tutto ciò, volendo non possono effi configliare altro., che quello che li comunica il cuore, ch'è tutto timido. Se i configli nascessero dalla lingua, questo si potrebbe fare, cioè di dare vn buon configlio, perche la lingua è

DIALOGO V. gua è buona, ma nascendo dal cuore, non è possibile, perche il cuore non è buono. Tali Configlieri, che siano buoni di ben parlare quando non veggono i nemici, lo concedo, ma che fiano buoni di configliare ne'bisogni lo nego. Può mancare ad vn Configliero la maniera di maneggiare il ferro, ma non debbe mai mancare con l'animo, al valore di quelli che lo maneggiano. Cicerone era ardito d'vna tal sorte d'ardire, ma non gli scappò mai vna fillaba, che non fosse drizzata al beneficio della sua Republica. Egli era valente, & ardito tra Senatori, ma non già brauo, e valorofo tra Capitani.

Amb. Cicerone haueua vn cuore capace di riceuer la paura, ma però non mancava di lume PARTE I.

bastante, a conoscer la virtu del valore. Vi sono dell'anime capaci di paura come Cicerone, ma non hanno alcun fuoco, o vero è fi mal'acceso, si debole, e fi languido, che non pare punto d'hauer l'attione. Questi si fatti spiriti, non sono buoni che ad esercitare le virtu facili, mentre non fanno-operare che ne' tempi calmi se quando non trouano resistenza. Tali Ministri si guardano di donare alcuna cosa a'rischi, benche danno quello degli altri a'pericoli Loro vorrebbono vn Dio per ficurtà, e più d'vn' Oracolo per cautione. Vn colpo di lampo Ciel sereno, può spauentare vn Huomo che non pensa alla tem pesta. Ma se ne trouano di quel li & io n'hò conosciuto più di do

dec

DIALOGO V. 375 deci, a'quali tutti gli strepiti erano colpi di folgore, spauentandosi del tutto. Ma vi ne sono di quelli, che se non veggono il male con gli occhi, non li manca mai la lingua di coprire la loro paura. D'vna tal timidezza di cuore, & ardire di parole haueuamo ancor noi parlato col fignor Duca. E veramente vn Cittadino simile, non sarebbe proprio di batterfi in duello. Non andarebbe volentieri in giuppone all'incontro dell'archibuggiate. Vn tal Ministro ha cura di conseruar la sua vita più degli altri, perche crede che non vi sia vita nell'vniuerso che vaglia più della fua. Teme egli la morte, o per dir meglio la Natura la teme in lui, ma non teme in modo alcuno l'inuidia, cl'odio, 374 PARTE I.
anzi disprezza vgualmente le minaccie de' Grandi, & il mormoro

naccie de Grandi, & il mormoro del Popolo. Sa gridare ad alta voce all'armi, ma non fi sà rifoluere di venire all'esecution della guerra. Qual Prencipe dunque

farà quello che voglia ne' suoi Consigli di simili Consiglieri?

Con. Meritarebbe in vero gran castigo quel Ministro, quel Consigliero, che non ha cuore di testimoniar la constanza, tra le leggerezze, e bizzarie della Fortuna. Che sia pur'esposto alla discretione del Mare, quel Nochiero, che alla prima onda che vede solleuarsi lascia cader' il Timone dalle sue mani: Che abbandona il suo luogo? Che rimette il Vascello alla tempesta, se non cessa si tosto che gli piace? Vergogna in vero degna d'esser

DIALOGO V: 375 d'esser' esiliata dal Mondo con la viltà. Dunque quando giunge l'auiso, che s'è ribellata vna Prouincia, che il Rè di Francia con tutta la sua potenza hà circondato come nemico lo Stato, il Ministro, il Consigliero del Prencipe, debbe per questo andar' a nascondersi nel fondo del Palazzo, per pianger le miserie dello Stato con le Donne. Al contrario è all hora che bisognarebbe auicinarsi al Prencipe, c farsi vedere animoso nelle Piazze, e ne'luoghi più frequenti, & presentarsi incentro della cattiua Fortuna, perche in tal caso, così facendo, meritarebbe il rispetto del Popolo, e l'amore del prencipe. Vn Poeta latino, lo disse meglio di me. Merwitque timeri non meinens.

nte le minormero e ad aln i sà tilol

i sà rilol ion della dunque ne' fuoi

hieri? in vero ro, quel cuore

e della Rô alla el No-

da che
ider'il
he ab

ipestan li piadegna 'esser' AME. Se San Giouanni nella sua Apocalisse include i timidi nel numero degli Auuelenatori, Asiassini, & altri esecrabili Huomini, e se li condanna con vna terribile sentenza nel lago ardente di suoco, e di solsaro, perche i Prencipi li riceuono nella loro presenza, e gli honorano con le catiche maggiori? E chi sarà quello che si marauiglierà di vederli discacciati da'gouerni?

Con. Che diremo adesso di quelli che sono d'una Natura contraria è Voglio dir di quella specie d'Huomini, che hanno animo, forza, violenza, & ardire per andar' all'incontro della morte, ma niuna virtù, o lume, per drizzar le cose al proprio camino. S'armaranno per andar' alla guerra in tempo di pace,

DIALOGO V. e ciò per sodisfare al loro animo ch'è mosso dalla violenza, e non . dalla raggione. Non sono molti anni che hò veduto vno di questi tali alla Mirandola, che consigliaua quel Prencipe forse più ricco di debiti, che di Vassalli, d'vscir, in campagna con vn'esercito, per tentare l'acquisto di Parma, o di Modona, ma non li daua i modi, (perche non sapeua darli) di trouar danari per pagar i soldati, e di trouar Huomini per armarli. Oltre di questo, è gli non riguardaua alla potenza degli altri Ptencipi che voleua molestare, nè alla debolezza del suo che cercaua d'imbarazare. Credeua questo signor Consigliere nel suo animo s'insolente, che tutti gli Huomini, anzi tutti i Prencipi

fossero di stuppa, e ch'egli solo

ni nela

rimid

maros

i Hu

IN FA

arder

rchei

Jon

onle

uel

etli.

177

1/2

50

re

o Auroph

578 PARTE I.
l'haurebbe possuro facilmente
bruciare. In somma non sapeua
fermarsi dentro la sua camicia,

tanto era piena di fuoco.

AMB. Questi tali Signor Configliere s'introducono ordinariamente nelle Corti, con mezi inconfiderati. Il loro difegno non batte ad altro, che a fare di propositioni piaceuoli, per sodisfare alla loro Natura. Non riguardano in modo alcuno se i loro configli, fiano per portar profitto, o nocumento, basta che sia sodisfatta la loro inclinatione. Che pera il Prencipe, che precipiti il Popolo, che vadi in mal' hora il Prencipato, che importa a loro? Se non hanno altro per maffima presentiale, che la sodisfatione di quello che li piace. Ma quel che trouo di male, che amano

DIALOGO V. amano tanto quei loro configli, (che m'è seappato di bocca') quei temerari capricci, che si danno a credere nella lor falfa Idea, che tutto ciò che loro piace è buono. Per stabilire questo stretto comercio, che meditano con il penfiero così profondo, cercano d'infinuarsi nella mente del Prencipe, con quelli mezi, mai penetrati da altri per lo passato. In somma i loro configli fon tanto precipitofi, che non fanno trouare il modo di solleuarli, e paiono appunto come quelli che cascano in vn Pozzo, che non è possi-

cilmente

1 Saper

amicia,

or Con

eziin

10 100

ipro

sfirt

rda.

con-

0,0

dis

The

Con. I Configlieri troppo vili fono calma nella tempesta, e questi tanto animosi sono tempesta nella calma. Gli vni per-

bile d'vícirne, fenza che altri gli stenda o la corda, o la scala. dono il Prencipe, per non saper' operare il rimedio alla necessità del male, gli altri lo precipitano, per voler' applicare la medicina doue non v'è male.

AMB. Il loro fine, non è totalmente cattiuo, almeno nell' apparenza. Credono di far come quello spagnolo, che godena vna perfetta, e non ordinaria sanità, con tutto ciò gli venne desiderio di star meglio, onde chiamò il Medico, il quale gli ordinò non sò che medicina, che in poche hore gli sconuolse talmente il corpo, e turbò la sanità, che in otto giorni se nemorì,i di cui parenti fecero scolpire soura il suo Tumulo, il contenuto di queste parole, lo stano bene, e per volere far meglio , siò qui.

Con. Questa similitudine vien

molto

DIALOGO V. 381 molto al proposito, perche in fatti trattano il Prencipe in questa maniera. Tutto il loro male, non deriua d'alcun' odio, ma solamente da grande amore, facendo appunto come quell' Animale, che mosso d'vna violenza naturale d'afferto, si da a stringere tanto i suoi figliuoli nel perto che gli vecide. Così questi nostri Consiglieri, veggono il Prencipe (non farebbe male d'aggiungere, che veggono la. Republica) nello stato della felicità, amico di tutti, non inuidiato da nissuno, non molestato ne di dentro nè di fuori, ad ogni modo, vorrebbono far d'vn Prencipe vn Monarca, e d'una Cità di San Marino una Republica Romana, onde gli molestano la pace con la guerra, il riposo con i disturbi, & il bene

n laper ecellità pitano

pitano. dicini

come 2 vn2

erio il non

che e il

io ste

0

382 PARTE I.

con il male. Maledetto dunque possiamo dire tal' amore, e talrazza di consiglieri tutto assetto, ma senza raggione, e senza con-

figlio.

AMB. Diciamo alcuna cofa, di quelli che quasi non conoscono Iddio, e pare gli racomandadano tutte le loro operationi. Se si tratta di cercare il modo da tirar danari dal Popolo, per fabricar vna cittadella, o altre Fortezze, e loro subito, senza penfare nè a questa maniera, nè a quella, si fanno innansi col dire Iddio preuederà, Se si cerca dal Configlio il mezo da ruinar quei nemici, che molestano con tante scorrerie lo Stato, essi subito danno in risposta, che non bisogna daresi briga di questo perche adio prenederà, Se vuole il Prencipe

DIALOGO V. cipe prouedere a qualche difordine; con le minaccie, e col ferro, dicono incontintinente non fate, non fate, Iddio prouederà; Sc accade vna carestia nella Citrà, all' hora che si parla di procurar o d'yna parte, o d'yn' altra l'abbondanza, e loro fermi alla loro opinione, rispondono Iddio pronederà. Se indebolitò lo Stato si cerca la pace, fono i primi a parlar nel configlio, che non si debbano precipitare i propri interessi con vna pace vergognofa, ma che si segua la guerra perche. Iddio prouederà. In somma in tutti i configli, in ogni conferenza, in qual si voglia trattato dicono empre Iddio prouederà; Mà già nai facciamo questo, facciamo uello, quello è buono, questo è ittiuo, così và bene, così va male.

## PARTE I.

Con. Chi è armato della confidenza di Dio, non ha bifogno d'altri armi. Questa armatura non può far perire l'Huomo in eterno. Ben'è vero che allo spesso rimaniamo ingannati, non perche la confidenza di Dio manch' in noi, ma perche noi manchiamo alla confidenza Diuina, confidando in quelle cose, che non ci conusene, o suori del tempo debito.

AMB. Per cauare vn' atto di vera confidenza, ci vuole altro che il dir con la lingua Iddio promederà Bisogna che vi sia l'aiuto di Dio, per poter veramente confidare all'aiuto di Dio. Et a me mi pare vna cosa difficilissima, per non dire impossibile, da poter cauare dal cuore d'un' Huomo, vn' atto di vera confidenza. Che peci viene insegnato da' Teologia.

DIALOGO V. 385 e da' Moralisti, che dobbiamo dalla nostra parte far tutto. lo sforzo imaginabile per aiutarci, altramente da confidenti douentarebbemo temerari. Et il dar titolo di temerario, a chi confida solo in Iddio, senza far niente dalla sua parte, è stata buona raggione, e ciò come credo, per diuertire l'Huomo da questo modo di tentare Iddio. Et io sò che non è temerità il credere che Iddio ci possa aiutare, e che ci aiuterà, ma ben sì d'imaginarsi così facile, di poter cauare vn' atto di vera confidenza. Quando l'Imperadore Ferdinando, si trouaua in tanto pericolo di perder l'Impero, per la prosperità dell'armi di Gustauo Adolfo, scrisse al Pontefice Vrbano , per domandarli pronto soccorso, per la conseruatione

lellacon

bilogn

tura non

n eters

fo rim

erchel

h'inn

amo all

ofidandi

сопше

ito.

atto

le altri

Idio pri

'ajuro d

ate con

Er 2 Di

ima, r

oterco

mo, 10

Chept

eolo:

ell

R

386 PARTE I.

della Religione Catolica, ma il Pontefice gli rispose che confidasse al Signore, ch'è il Dio degli Eserciti. l'Imperadore che intendeua molto bene questo punto, rescrisse ancora vna volta, e nel dar la lettera al Nuntio, l'accompagnò con queste parole Signor Nuntio, bisogna pagare i Soldati, e confidare al Siznore. Nel tempo della mossa dell' armi Pontificij contro il Duca di Parma, Don Tadeo, teneua la stessa canzone. Egli haueua vn' Escreito di trenta mila persone, ma il Duca con soli tre mila entrò nello Stato Eclesiastico, senza che detto Don Tadeo gli facesse il minimo ostacolo, anzi quando gli venne l'auiso che il Duca tutto trionfante era passato a vista del suo Esercito, non rispose altro che Iddio prouederà, lasciate fare. Così ogni

DIALOGO V. 387 ogni giorno s'inoltraua il Duca vincitore verso Roma, & ogni momento diceua Don Tadeo lasciate fare Iddio prouederà. Hor che vi pare di questi buoni Politici? Se l'Imperadore non hauesse preso altro espediente, che quello del Pontefice, haurebbe perso senza alcun dubbio l'Impero? Se il pontefice non hauesse rimediato con le sue finezze, per fermare le vittorie del Duca, Don Tadeo haurebbe perso l'esercito, & il pontefice Roma. Gli istessi Idoli de' Gentili, che cercauano tutte le maniere per ingannar gli Huomini, non voleuano che si considasse affolutamente a loro, onde Minerua a quel foldato, che haueua riposto l'armi sopra il suo Altare, con la speranza di riceuer la vittoria, mediante la fola confidenza

:2, [

confid

i Elena

ua mi

dar

100

وتأ

R:

588 PARTE I. del Cielo gli disse, Muouitu an

le mani con Minerua. Falsi dur Politici sono quelli, che si rir rono alla sola considenza diui come tali degni d'vn vitupe

bando da tutte le Corti.

Con. Vorrei che con lo fo bando, si proibisse and l'ingresso nelle Cotti de'Pre pi, ad alcuni Ministri di state Consiglieri di Corte, troppo tacati all'oro, ed al guadagne quali amano molto meglio, studiare il quid accipiam, ch quid retribuam.

AMB. il disprezzo delle chezze, io l'hò per vna V Angelica, o per vna manca di ceruello, e voglio dire, per poter fare ciò, o che b gna d'esser Angelo, o Pazzo per non conoscerle,

DIALOGO V. 389 gelo per non hauerne bisogno. Sentite quel che disse scrivendo con la sua penna vn Politico non ordinario de'nostri tempi Cancella dal Catalogo delle virtù parte della magnanimità, e tutta la liberalità, chi cancella le ricchezze dal petto del Sauio.Fuggire i mezzi che fanno la vinù, è un fag-

gire la viriù. Con. Io non applaudo al biasimo delle richezze, anzi difprezzo la seccagine di tanti concetti, e pensieri, inuentati da' Moralisti, che biasimano chi le possiede. Quel morale che con tanto disprezzo le biafimò, poteua farlo, perche biasimaua ciò che non haueua, ma quando poi l'hebbe cominciò a contradirsi con l'amarle, mostrando con questo, che quelli desidera-

THE THE STORY lli dunqu e fi rima za diuin vicupero

on lo fta le ancon le'Preno i Asto, 0 oppo at-

lagno, 7/10 , t , che i

lelle rica Vint. апсаци re, cht

be bilo; Pazzo , Ar gelo

PARTE I. no il più le richezze, che più gli altri le disprezzano. Qu do queste si desiderano per uirsene nell'occorrenze, e dis buirle doue bisogna, il desiratne è virtù, ma quando l'a dità naturale, ci spinge a desic rarle è vn gran vitio, e par colarmente nelle persone pub che. Non v'è cosa che guasti p la fauiezza, la virtù, e la pr denza d'vn Ministro, d'vn Co. figliero, che l'auaritia. Hal bia pur le mani nette, e pui quanto si vuole, se ha il cuoi inclinato all'auaritia, a quell speragno sottile, il Popolo no potrà mai crederlo intatto, men tre dall'auaritia per l'ordinario n nascono le polutioni de' Tribu nali, onde chi vuol fare vn buoi Giudice, vn buon Ministro d State E L e, che più zano. Que

rano per le enze, ediffi 1, il defide quando l'an

nge a delide io, e parti rsone publi ic gualtipis

à, e la pro d'vn Cenia. Hab

, e pure à il cuore a quello

rolo non o, men

parions Tribu-2 buon

Aro di State

DIALOGO V. 391 stato, che lo formi d'vna pasta, fenza mescolarui la compositio-

ne dell'auaritia?

AMB. Questo sarà tanto difficile da fare in questi tempi signor Configliere, che mi par quasi impossibile. L'esempio de' Padroni guasta i seruitori, quando è cattiuo, Se l'auaritia regna tanto ne'cuori de'Prencipi, come volete voi, che la liberalità sia nelle mani de'Ministri? Se il Prencipe con tanto studio accumula da' Sudditi, è ben raggione che i Suddiți fenza studio accumulino dal Prencipe. Come si può far questo che sia liberale il seruo in vna casa doue il Padrone è tutto auaro?

CON. Non dico io ne meno che fiano liberali, ma folo che non s'attacchino tanto al pro-

## PARTE I.

392 prio interesse. Hò veduto tanti, e tanti Ministri di Scato, & altri Gouernatori Politici, lasciar perdere, le più belle occasioni che mai haurebbero saputo defiderare, & occasioni importantantissime, e perche? per mancanza di cinquanta scudi, che hanno negato di dare, o che non hanno voluto permettere che fiano dati, per lo dispacció d'vn corriero apposta, e non per altro che per mostrare che loro fanno gouernare con buono speragno Quanti n'hò veduti di quelli, che aspettauano di scriuere al loro padrone negotij importanti, e che non ricercauano dilatione, il giorno di posta? e ciò non per altro che per fodisfare a quel gran vitio, da loro chiamato speragno, imaginan-

DIALOGO V. 393 nandosi che l'occasione sia obligata d'aspettare al lor desiderio. Don Tadeo Barbarino era vno di questi tali, ben'è vero ch'egli speragnaua per se stesso, non per lo Prencipe. Vna volta, mentre ch'esso comandaua come Generalissimo l'armi della Chiefa, parue bene al Configlio di guerra, di mandar' vn Corriere espresso in venetia, per informarsi d'alcune cose, che ricercaua il bisogno di quell'Esercito. (Questo su in Bologna) ma Don Tadeo non volle dicendo, Venti scudi stanno meglio nella mia borfa che in quella d'un Corriero. Così egli forse perdette vna buona occasione d'auanzar le sue armi, che se ne stauano otiofi, e spensierati senza far nulla. Quando vn Genera-

r for la lonaginan-

) tanti,

& al-

lasciar

alioni

o de-

rtan-

nan-

che

che

ttere

accio

nper

e lo-

uono

ati di

i scri-

ij im-

caua-

ofta!

R

## PARTE I. 394 le d'Eserciti, vn Ministro di stato diciamo vn Politico, s'attacca tanto al guadagno, bifogna Izuarli il ministero, e metterlo in vna Daona, o in vna Gabella, perché l'officio di Gabelliere, non gli stà male. Se l'honore del Prencipe, se il profitto dello Stato ricercasse nicessariamente la guerra loro tutto al contrario configliarebbono immediatamente la pace, e non per altro, fe non perche l'animo, non li bastarebbe di sentir parlare di tante spese, che si ricercano per lo mantenimento de' foldati. Daranno più volentieri. vdienza ad vn'Alchimista, che li promette Montagne d'oro, e d'argento, che ad vn'Ambasciatore che li porta il bene dello stato, & il profitto del Prenci-

pe:

DIALOGO V. 395 pe. Diciamo il vero in poche parole, Vn Configliere intereffato al proprio guadagno, corre rischio di far perdere lo Stato, & il Prencipe, per non perdere alcuno della fua Famiglia. Nel tempo delle Tempeste, nel mezo del naufraggio, egli come Nochiero cattiuo, non cercarà la salute del Vascello, ma la sicurezza della sua vita. Che pera tutto il Vascello, pure che si ritroui vno Schifo, per assicurar la sua persona nel Porto. Che vadi in mal'hora lo Stato, pure che si salui la sua Casa. Fuori del suo interesse ad ogni modo, io credo che quello del suo padronegli sarebbe il più caro, ma il punto sta che non è mai esente del suo interesse.

ifti-

tac-

erlo

ere, del

la-

13

-2-

1-

131

10

1[\*

·I-

ri

76

2-

0

AMB. Lasciamo star questi.

396

Politici interessati, e parliamo vn poco di quelli Ministri, che condannano sempre ne' Consigli l'opinioni, e pareri di tutti, senza saper rendere la raggione perche? Quando si tratta di guerra, loro chiamano la pace, e quando la pace, antepongono la guerra, senza sapere se sia più nicessaria la guerra, che la pace. Rompono essi tutti gli atti publici, quando non s'accordano con il loro senso particolare. Tutto quello che dicono, non vale ad altro che a rompere,ma nongià per congiungere. Le loro parole paiono imparate alla memoria, perche fono fempre le stesse, non sapendo dire altro che, Questo non mi piace, quello mon và bene, bisogna pensare ad altro, non sono di quisto parere, si potrebbe far meglio, non consentiro mai a tal' co, 3,

DIALOGO V. 397 cola, sono d'opinione contraria, & in somma hora negano quello ch'è nicessario, & hora vogliono, ciò che sarà di pregiudicio, senza mai allegar' alcuna causa,o il perche?

CON. Sono ceruelli questi Signor' Ambasciatore nati tra gli dubbi, non tra le risolutioni. Credono che loro basti di metter le cose in dubbio, e di muouere sen-

za risoluere.

i, a

only

i fen

:per-

ma,

ido

12,

112

AMB. non sono dieci anni che nel nostro Senato fra gli altri, vi n'era vno di questo humore bestiale, per dirli il suo proprio nome. Quando tutti noi erauamo d'accordo, di negare, o consirmare ciò che si trattaua per lo ben publico, egli compariua subito con la sua opinione contraria. Ma quel ch'era più curioso in lui, che quando se gli domandaua la raggione

398 di quel suo parere così, rispondeua subito. Per alcune raggioni che

non bisogna che il Senato le sappia. Con. Guai alle Republiche, se non hauessero altri Consiglieri che di questa specie. Io ne conosco più di quattro di fimil natura, ma vno frà gli altri che viue al présente, e che o sia inpublico, o in segreto, non sa dir' altro se non, che vorrebbe che il Regno di Napoli fosse à Francesi, che la Republica di Venetia pigliasse Milano e facesse la pace col Turco, che il Duca di Saucia fosse Signore dell' Italia, e cose simili, ma appunto come quell'altro ch'ella viene di dire, nonporta mai vna raggione di tutto quel che dice. Vn giorno l'hò inteso raggionar col suo Prencipe, molto più ignorante di lui, & al quale daua ad intendere che s'egli fosse

come

DIALOGO V. 399
come Cefare Augusto, non vorrebbe

ne pace, ne guerra nel Mondo.

tilponde-

groni de

appia.

bliche.

Miglie

conol-

atura,

ne 2

:0,0

100

100/8

e di

AMB. A questi Signor Configliere, manca la necessirà di buoni sentimenti, e l'esperienza de'buoni configli. Conoscono i negotij, mà non la natura de' negotij, e la forza di ciascuna cola, che però la cognitione della raggione resta nascosta nel loro spirito, non producendo che vna vana contemplatione, e quel che importa tanto nascosta, che non si vede da qual si sia. parte, nè pur vn minimo finestrino per vscire qualche raggio di raggione. La loro virtù confonde gli altri ma finisce in loro stefsi. Hanno l'imaginatione fertile, ne'pensieristerili, ma sterile, ne" pensieri fertili. Non si riducono mai nell'atto con la loro poten-

za, perche non si sentono assai forti, per intraprendere la disesa di quella raggione, che non è nell'intelletto, ma nella lingua. E veramente quelle parole (nøn possimo chiamarle raggioni) che loro dicono, non hanno altro lume, che quello che riceuono dagli altri, che però muouono, ma non risoluono, perche non hanno nell'inteletto materia bastante per allegar raggioni, onde sono forzati a lasciar le cose nella porto, per non hauer' instromenti da tirasii dentro.

CON. Sia come si vuole, basta che loro non seruono ad altro che a condur' i Consiglieri sù
l'orlo del precipitio, di doue se
vogliono liberarsi, bisogna aintarsi da loro stessi, e non aspettar
l'aiuto, di questi buoni Ministri,
che

che aguisa di Fantasme si veggono, e non si veggono, anzi menano gli altri al precipitio, per
saluar loro stessi. Credo che gli
starebbe bene il nome di Delfini,
quali non hanno altro sine, che
condur gli altri resci nella Rete,
& vicirsene subito suori. Et in vero
questi tali, sono buoni, e buonissimi per dar nuoua materia ad va
Senato, ad un Consiglio di criuellar meglio le cose da farsi.

AMB D'imbrogliare vuol' ella forse dire, mentre con li loro pareri ( dirò così) spontellati, sanno perdere, col dar' il sogetto d'allungar le consulte, l'occasione di vincer quel nemico, di far quella pace, e volesse Iddio che non arriuasse in tanto, altro di peggio. A dire il vero sarebbe meglio per le Republiche, e per li Prencipi di

## 402 PARTE I. lasciar questi tali in Casa, che di

condurli ne' Senati, e ne' Con-

figli.

Con. Et a me mi pare, che si dourebbono mettere sotto la diretione d'un Maestro di scuola, perche vn' Huomo che non sà render raggione di quello che dice, merita di star sotto la Ferula? Mapaffiamo vn poco innanfi, andiamo fe vi piace a render visita a que' Ministri di Stato, e Consiglieri di Republica, che misurano tanto i loro passi, per dubbio d'inciampare, che inciampano bene spesso, nella confusione di quelle infinite milure che se gli frappongono. Parlo di coloro, che per voler' andar troppo dritti, si contentano più tosto di perdersi in vn' Abbisso, che stà in mezo della strada, che di distornarsi vn poco dal

DIALOGO V. 403
dal camino ordinario, amando
meglio di far mille paffi di più per
vna strada battuta, ma pericolofa,
che cento meno, per vn vico nuouamente trouato, ma securo, c

fuori di pericolo.

AMB. Questi Signor Configliere sono dominati da vna certa virtù brutale, se m'è permesso di nomarla così, o vero se vogliamo meglio definirla, potremo darli il titolo di virtù indocile,& impetuofa,che fegue più presto la fuga della natura, che la disciplina della raggione, hauendo molto più ardire per parlare, che destrezza per operare. Dital forte d'Huomini, se ne troua per l'vniuerso, ma ben' è vero, che Roma allo spesso n'è lo Seminario, al contrario di Venetia, che non inclina molto ad ammetter tali Configlieri, e Go-

uernatori, per lo gouerno del suo Stato. Conuiene saper piegare, e tornare lo spirito (proprie massime di Venetia) secondo l'occorrenza dell' occasioni, e la varietà de' sogetti che si presentano. Vn Ministro publico se non si rende picgheuole, e toccabile, o se vogliamo dir meglio maneggiabile, diuiene particolare, onde sarebbe molto meglio di lasciarlo in una cafa priuata, che in vn Senato publico. In yn Mondo si mutabile, come è questo doue noi siamo, bisogna che il Politico sia capace di diuerse forme di viuere, con vn vso vniuersale,e senza alcun'ogetto diffinito.

Con. A quei Politici a' quali se gli appresentano ogni giorno materie d'operare, e l'occasioni di mostrar la finezza della loro arte, bisogna

DIALOGO IV. bisogna di necessità darli simili instrutioni, cioè che non si credino di far d'vna istessa Droga diuerse operationi? Vn medico può ben guarire con il suo consiglio cento sorti di malatie, ma vna sola specie di medicina, non può seruire a cento forti d'infermità. In vna infermità fredda se si volesse applicare vn medicamento freddo, forse veciderebbe l'infermò, e lo stesso efferto farebbe vn rimedio caldo, ad vna malatia calda. Bisogna che il buon Politico conserui, nella spetiaria del suo ingegno mille rimedi, per applicarli a luogo,& a tempo.

AMB. Sì, perche i tempi mutano, gli Stati cambiano, e le Leggi fi rinouano, ond'è che non bifogna che quelli, che intraprendono di gouernare i Prencipati, e

le Republiche, faccino accomodare le Leggi, gli Stati, & i Tempi, fecondo lo stimolo del loro capriccio, ma conuiene che loro stessi, con la forza della Ioro prudenza, s'accomodino con i tempi, con gli Stati, e con le Leggi.

Con. Ma il punto stà che nonvogliono, o non possono accomodarsi, per esser d'una natura così indocile, la quale loro fa incontrare il fine, inansi di vedere il principio, credendo fermamente che lo stesso fuoco che scalda, basta per rafredare. Confesso, non è da negare, che la loro natura è buona (che dico bifogna difdirmi) che la loro intentione non sia, cattiua, e che hanno grandissimo cuore, per farlo vedere all' apparenza, ma non dirò mai che habbino alcun' arte, o metodo, perfa-

DIALOGO V. per sapere, o potere condurre questi auantaggi della natura, o al meno della nassità. Loro si gloriano d'esser fabricati d'vn sol pezzo, e pure questo è vn gran difetto in vn Politico, il quale per esser perfetto bisogna che sia composto di molti, e non d'vn fol pezzo. Se si tratta di passar d'alcuna parte, deue vi sia vna porta vn poco bassa, e difficile in qualche maniera di paffarla, e loro subito danno ordine che s'alzi la porta, o che. si getti il muro, per non esser' obligati d'inchinare vn poco la testa, credendo che sia gran vergogna del loro officio d'abbassar' vn tantino il capo, E nicessario constringere i tempi, gli Huomini, egli affari ad vbbi-dirli,e seguirli. Loro mai entrano nel fenso comune degli altri, per-

che non fanno cambiar di luogo, non conoscendo altra raggione che la loro. Onde non v'è dubbio che non sia grand' imprudenza di metterli a gouernare gli Stati, nel di cui gouerno, conuiene pigliar nuoui auisi, secondo la nouità degli accidenti che occorrono.

Amb. Che infelice regolarità è questa? che specie di virtù strauagante li domina? Voler dare il fronte contro gli scogli, per hauer l'honore di dire, che sia passato per lo dritto camino? Voler più tosto incontrare quel male che stà alla parte destra, che quel bene che si troua alla sinistra, e ciò per non potersi dire di lui che habbi preso la man sinistra, e non la destra? Voler rigettare la buona, (pouere Republiche, e quanto siete sogette a questo male) riso-

DIALOGO V. lutione per esser stata proposta d'vn' altro ? Voler contradire all' ottimo configlio di quel Configliere, perche quel Configliere è fuo nemico? Non volcr' effer penitente con se stesso, per non poter diuenite perfetto con gli altri? In tanto gli Imprudenti Politici, cascano ogni giorno in questi abissi, & vitano ogni momento contro tali scogli. Vedendo essi riuscirle impossibile, il modo di poter peruenire nella prima gloria della virtù, che sarebbe di non fallire, pocò curano della seconda ch'è di sapere rinuestire con qualche destrezza i propri errori. Si farebbono volentieri martirizare per sostenere la propria opinione, che però disputeranno con maggiore ardore, la difesa della minima cosa de'loro sentimenti, che

### PARTE I. 410 non la difesa della Religione che possedono. Continuano sempre il male cominciato, per dare ad intendere, che loro non intraprendono cosa, che non sia degna da essere intrapresa, anzi vogliono far vedere, che intraprendono con giudicio, ciò che fanno con perseucranza. Se sono pregati di considerare, che l'esercito nemico auanza molto nel numero de' foldati, e che l'esperienza de' Capitani, & il valore de' Generali rende li nemici molto potenti, rifpondono immediatamente, che non v'è alcuna cosa da temere, mentre il nemico hà gran gente, ma pochi Soldati, quali non fono di veri nemici, ma della canaglia vile, e rubella. Se si li mostra che l'armata non può passare, per quella parte, che loro si sono già imaginati.

DIALOGO V. imaginati di volerla fare passare, si commouono, e si tormentano fopra di questo di tal sorte, che pare, che la forza delle loro parole sia bastante a farla passare, contro tutte le raggioni Militari. Non creda ella Signor Configliere che parlo all'aria,o che m'imagini qui di cose che non si trouino, o che non siano mai state. Certo che non vorrei perdere il tempo a fabricar d'Huominiartificiali. Parlo, perche io medefimo ne conosco, e potrei adesso adesso nominarne più di meza dozena, di quelli che operano in questa maniera ne' Configli, e che non cedono nè alla raggione euidente, nè al costume ordinario, nè all' vso riceuuto, nè alla pratica degli altri, nè all' esperienza de' maggiori. Oppongono esti la partico-



412 PARTE L larità della loro opinione, al confenso de' Popoli, & alla quantità degli esempi. I Breui, e le Bulle de' Pontefici, gli editti, e le dichiarationi de' Prencipi, sono per gli altri, ma non per loro. Rompono per niente tutti gli atti publici, quando non s'accordano al loro senso particolare. Ma quello ch'è più da biasimare in loro, che credono fermamente di non poter errare in tutto ciò che fanno, ma che gli altri errano in ogni minima cosa che operano.

Con Simili Ministri di Stato, e Gouernatori di Republiche, sono veramente degni di biasimo, ma mi pare che siano più da biasimare quei Politici dubbiosi, che non sano mai, benche volessero, risoluere cosa alcuna. In Napoli, & in Fiorenza n'hò conosciuti al-

cuni,

DIALOGO V. 413 cuni, che per dubbio di mancare temeuano d'afficurar che fossi giorno, a mezo dì, e non erano nè meno certi se le cose che vedeuano, erano ogetti, o illusioni. Quando se gli domandaua il loro parere, non diceuano mai lo fo, ma sempre io penso. Nelle cose enidenti, e ne' negotiati chiari, e liquidi, non si poteua tirar dalla lor bocca altro che Può effere, si prò fare, bisogna vedere, la qual cosa procede secondo l'insegnamento d'Aristotile, d'vna opinione generalmente cattiua, che questi tali hanno concepito dal Mondo, c dall'apparenze. Di modo che si possono alle volte ingannare, ma non sono ingannati che di rado. Alcuni perdono per non saper giocare, e loro al contrario, per voler giocar troppo bene. Si ge-

# 77

uernano con i discorsi della ragione, la quale conchiude all'vtile, &
al certo, e non viuono secondo
l'institutione morale, che si propone l'honesto & i rischi. Dio mi
guardi che debba ritornar più a
trattar con simile gente, che non
sà mouere i dubbi, nè risoluerli
dopo mossi.

AMB. Che diremo di quelli, li quali fanno sempre certele cose più dubbiose, e non s'esprimono che in termini affirmatiui, oltre che decidono le materie
più consuse con vn è così, Non
può essere il contrario, E' vn peccato a debitarne, Bisogna necessariamente che diuenghi in questa manieras Abbandonano ordinariamente questi tali i più grandi de' loro interessi, per la loro minima
sione. Preseriscono le lodi, a'

presenti

presenti, & i ringratiamenti alle ricompense. Si promettono marauiglie dell'auuenire, e della Fortuna, e fanno valere i loro dubbi, i loro sospetti, e le loro

speranze sino alla sine.

Con. Questo nasce da vn certo ardire temerario, che li fà credere di loro, ciò che gli altri non credono in loro. E veramente la troppo audacia (parliamo di questa già che n'habbiamo fatto mentione ) ne'Ministri de' Prencipi, gli rende odiosi al publico, & al priuato. Ma sentite questa, e dite se si può dir più. Vn Ministro d'vn certo Prencipe ritrouandosi in Venetia, gli fu scritto dal suo paese, che alcuni suoi auuersari seminauano, non so che zizanie in Corte contro di lui, per

### PARTE I. 416 obligare il Prencipe a leuargli la carica che possedeua. Non si tofto riccuè egli l'auifo che scrifse al Prencipe vna Lettera di lamento, della quale ecco qui leº proprie vltime parole, Voftra Altezza mi diede la carica, e chi vorrà leuarmila, cercarò di leuargli la vita. Questi tali difficilmente so l'intendono con l'animico, mà facilmente s'inalborano contro il loro Padrone. Non fono mai rubelli di dilegno formato o d'inclinatione c'habbino al male, mà possono essere per dispetto, e per risentimento. Non mancano di fedeltà pure che si fidi in loro. Non lasciano di seruire, ma vogliono seruire a loro modo,& essere arbitri del loro douere, e della loro vbbidienza. Che quefi tali che seruono così al loro piacere

DIALOGO V. 417 piacere, & alla loro foggia, che siano discacciati dal Mondo, non che dall'Italia. Che s'impieghino se si può ne'luoghi ofcuri, doue i cattiui esempi, non essendo così riguardati, non sono si particolari, perche sarebbe gran male di chiamarli appresso la persona d'vn Prencipe, doue il rispetto, non è meno necessario che il seruitio, oltre che sarebbe da biasiamare quel Prencipe, che elegesse di quei Configlieri, che in vn subito, vogliono cambiarfi in Tutori.

AMB. Hanno però questi che voi descriuete, qualche cosa d'eccelente, & i loro Consigli si veggono scaturiti da vn grand

affetto?

CON. Non dico che questi non fiano d'Huomini eccellenti,

mà questa eccellenza non è ben collocata, fotto la potenza d' vn'altro. Loro amano lo Stato,e la Patria, ma odiano la dipendenza, e la fogettione. Il loro fine è dritto, ma i mezi fon'obliqui, e sembrano contrari al loro fine, perche hauendo per ogetto, il bene dello Stato, viano ogni licenza, che potrebbe hauer luogo nel gouerno popolare, e quel ch'è peggio seruono ma di mala voglia, benche pare di buona, perche vorrebbono seruir da soprani, e non da Sudditi.

AMB. Passiamo vn poco a contemplar quei Ministri, che nelle loro operationi, non s'appigliano che all'estremità. Dico di quelli, che desiderano tutto o niente, che amano meglio cadere DI ALOGO V. 419 dere, che calare, e che domandano la morte, o la vittoria.

Con. In quanto à questi tali possiamo lasciarli, perche i Prencipi Italiani, non si tengono troppo all'estremità, amando meglio di segnit la strada del mezo, che dell'uno, o l'altro lato. e perciò non ammettono ne'loro Stati altri Ministri che di questo humore.

AMB. Il mezo termine, che facilità gli aggiustamenti, sembra allo spesso venir dal Cielo, e det quale vin'è di bisogno nei Mondo, per conchiedere i negotij con i particolari, e per meglio dire i trattati di pace tra i Prencipi, le leghe offensive, e disensive, e le negotiationi, doue si tratta della falute de' Popoli, e della fortuna de'Regni. Ma tutti

i Configlieri delle Republiche non sono di questo humore, tutti i Ministri de'Prencipi, non sono di questa pasta. Se ne trouano (e credo ancora in Italia) di quelli che non hanno mezo da diuertir la loro imaginatione dal proprio ogetto, e di farli cambiar di faccia. Sono nemici d'ogni sorte d'aggiustamento, e si fermano nelle regole, che loro stessi si prescriuono & al rigore dell'efatta giustitia, della quale foro tanto si piccano, e si piccano tanto, ch è impossibile di renderli capaci dell'equità. Non è possibile di farli prendere il contra cambio d'vna cosa persa, vogliono la stessa, e non la simile.

Con. Mi par che loro vogliono fare, come quei Frati si celebri nell' Historie, li quali douendo di-

uidere.

DIALOGO V. 421
uidere vgualmente vna successione, & heredità c'haueuano riceuuto da non sò che loro diuoto,
spezzarono vn Bicchiere per farne due parti, e tagliarono vna
veste nel mezo, acciò ogni vno
hauesse la sua vguale portione.

ore, tu

, pon for

1e trous

rafia !

AMB. Questo è vn dirne troppo, mà è sicuro, che negli affari,
trattati, e maneggi publici, loro
non cono scono in alcuna maniera, questi temperamenti tanto
vsati, e che s'impiegano si vtilmente per la perfettione de negoti), per giungere le cose lontane,
e per facilitare le difficili. Sono
nemici questi nostri Ministri, di
tali temperamenti, e di questo
mezo. In vno Stato decrepito,
loro vorrebbero sare dell' istessa
maniera, come se gouernassero in
vna Republica, nuouamente sta-

bilità, e che fosse ancora nella purità della sua institutione, e nel rigore del suo primo ordine. Non parlano d'altro che delle forze delle Leggi, della potenza assoluta, e dell' auttorità del Senato, benche queste cose inuecchiscono come l'altre, e s'indeboliscono nel diuenir vecchie. Diciamo il vero, a questi tali, che vogliono gouernare in questa maniera, bifogna fabricarli vn Popolo apposta, e cercarli di cittadini buoni,e virtuosi. In vna Prouincia così fatta, potrebbono meglio praticare i loro paradossi, e dispacciar le loro massime generose. Nell'Italia non si vide in questo modo, non essendo il Ragno dell' Idee, e della perfettione, doue l'anime sono scaricate dal peso de'loro corpi, guarite dalle passioni, e purgate dall'

DIALOGO V. 423 dall' infermità humane. E vn gran tempo che il Mondo hà perduto la sua innocenza. Noi siamo nella corruttione del fecolo, e nella caducità della Natura. Tutto è debole, tutto è infermo nelle Raunanze degli Huomini. Chi vuole gouernare felicemente; e trauagliare con buoni successi al beneficio dello Stato, bilogna che s'accomodi alla mancanza, & all' imperfettione della sua materia. Bifogna che si liberi di questa sua virtù incommoda, della quale il fuo secolo non è capace. Bisogna che sopporti quello che non può riformare. Bifogna distimular gli errori che non possono esser Corretti.Bilogna che si guardi di toccar quelli mali, che potrebbono discoprire l'inpotenza de'rimedi, auuilire la medicina, e

I.
ra nellaprine, encline.

elle fors
nza afr
| Senaro

olilcono jamo d

ghour 12, bis

cosi icarle

18

PARTE I. rendere ridicolofi i Medici. Bifogna contentare se si può l'honore, e la dignità del Prencipe, mà non perdere il Prencipe, & il Prencipato, per voler conseruare l'honore, e la dignità. Bisogna che si raccordi, che l'infermo per acquistar la sanità, tranguggia, e maneggia bene spesso, mille lordure, e sporchezze, anzi del veleno istesso, perche il veleno qualche volta caggiona la sanità. Bisogna c'habbi sempre inansi gli occhi gli esempi di tanti Ministri, e Consiglieri, li quali hanno fatto perdere l'intiere Prouincie, disperare i Popoli, e caggionar mille ribellioni, e perche? per non voler riceuere vn bocconcino di ral medicina.

Con. Facciamo vn poco paffaggio DIALOGO V. 425 faggio da questi ostinati Politiconi a questi Ministri, che si trattengono con le bagatelle, che sanno più caso della vanità d'vna parola, che della solidità della cosa. Che perdono le settimane inticre a pensare, se vna patente si debbe scriuere in carta semplice, d in pergamina.

Amb. Credete che ve ne sia-

AMB. Credete che ve ne siano di questi in gran numero?

CON. In Roma, & in Venetia non ne mancano, benche si vanno a poco a poco correggendo, particolarmente a Venetia. Ma che fare, vogliono essere del sentimento di Demostene.

AMB. come di Demostene, che volete dire con questo?

Con. Non vi ricordate di ciò ch'egli disse nel Consiglio d'Athene, intorno al sogetto d'yna



PARTE I. 426 picciola Ifola, vicina di Samotracia, disputata trà gli Ateniesi & il Rè Filippo. Se il Re ( dice Demostene al configlio ) vi vuol rendere l'isola, e che la parola di rendere sia pesta nel trattato, io vi configlio di ricenerla, ma s'egli pretende di daruila come presente, e se chiama beneficio la restitutione che v'è dounta per obligo, vi configlio di non riceuerla. Che punti d'honore. Mi dispiace che vn Demostene habbi hauuto vn tale pensiero, e lasciare simile esempio a'nostri Politici, i quali s'attaccano fino all'estremo. E veramente io credo, che se il Pontesice hauesse voluto donar Castro al Duca di Parma, che alcuni di questi puntigliosi Consiglieri (sc si ne fossero trouati in Parma) sarebbono

DIALOGO V. 427 bono stati del sentimento di Demostene, & haurebbono configliato il Duca, di non riccuerlo, se non si fosse nel trattato dechiarato, che questa era restitutione, e non donatione. O i buoni punti d'honore.

AMB. Vi afficuro Signor Configliere, che se il Turco volesse restituire la Città di Rodi a'Maltessi, o per meglio dire a'Caualieri di Malta, che loro la riceuerebbono anco per elemosina.

Con. Credo bene, e cosi ancora i Venetiani il Regno di Cipri. In questo Mondo doue noi viuiano, bisogna imaginarsi che la giustita sia gratia, onde non sarebbe male di riceuer come gratia quello che ci vien dato per giustita. Non bisogna esser auari di termini, e d'apparenze



PARTE I. purche l'esentiale ci resti. fia presente, che sia gratia, che sia giustitia, che importa questo? Riceuiamo pure il tutto perche quando sarà nelle nostre mani possiamo battezarlo, e darli quel nome che ci piace. Meglio è di guadagnare con la gratia, che di perdere con la giustitia. Io non so come questi tali l'intendono. Mi pare che è vna gran miseria, di vedere vn trattato rimesso à vn altro Secolo, dopo vna lunga negotiatione, dopo la spesa di tante conferenze, e dopo tante parole, e scritture, e perche? per certi puntigli d'honore, imaginatifolamente dal cappriccio de' nostri puntigliosi Ministri. Perche non acconsentire ad vn' accordo, che sarà ragioneuole in riguardo dell'vtile, e che non farà dishonesto nella ncces-

DIALOGO V. necessità del tempo, con la quale la stessa generosità, e nobiltà di cuore si debbono accomodare? che i Demostini non persuadino più i Politici presenti. Il Pacse, l'antichità, & il merito di coloro che hanno fallito, in luogo di giustificar gli errori, li rendono più visibili, e più notabili. Seruiamoci vna volta in buon' hora nella nostra vita, della libertà del nostro giudicio, senza lasciarlo sempre subornare da quello de' Greci, e de' Romani. Questo sarebbe vn fogetto di consolatione, per la nostra pouera humanità, di vedere degli Huomini tra gli Heroi. AMB. Alesandro settimo no-

AMB. Alefandro fettimo noftro Pontefice è stato vn gran Ministro di punti d'honore. Non si tosto su egli assunto al Ponteficato, che manisestò ad alcuni

Cardinali la fua intentione con queste parole Mentre noi fummo persona prinata siamo stati sempre amici degli amici, e parente de parenti, mà adesso che siamo persona publica, & universale, siamo obligati di rinunciare all'amicitia, & alla parentela. Questa proceditura d'vn Pontefice tanto politico dispiacque à molti. E' ben vero che lo disse, mà non lo fece, ò per meglio dire cominciò la fabrica, e poi disfece tutto il fondamento. E veramente non s'è veduto mai vn Pontefice più nemico de' parenti nel primo anno del suo Ponteficato, è più appassionato verso di loro nel secondo anno. Egli mostrò nel principio, che i Pontefici non fiano obligati di trattar da Prencipi, ma da Ministri di Stato, e credeua

DIALOGO V. 431
deuache en Ministro di Stato, vna
persona publica, bisognaua con la
prima proua del suo rigore, disfarsi di tutte le sue inclinationi, &
amicitie, e rompere tutti i legami
della Natura, e della società.

Con. Questa però non è malitia, né crudeltà, è vna fantasia, vna malinconia, & vna bile che domina nel temperamento di questi tali, e che oscura con il suo fumo i loro primi moti, e parole. Questo humore adusto stampa sù la loro fronte na perpetua negatiua, con la uale ottuffano le preghiere, sidentro il cuore de'supplican-, ricufando le cose che non li 10 domandate, e che non hannè meno disegno di daman-'e. Nelle Corti de' Prencipi, a debbono chiamar di fimili

### 432 PARTE I.

Configlieri, per configliare gli interessi publici. Quando loro hauessero anco l'animo di ben fare. la loro vista guastarebbe sempre i loro ben fatti, & il loro cattiuo humore, ruinarebbe tutto il merito delle loro buone attioni. Vedere come si riparano con vna seuerità spauenteuole, & inaccessibile, e come queste fantasme di seuerità ribbuttano, e spauentano il Mondo. Ma quel ch'è peggio, che questi buoni Configlieri puntigliosi, dissaprouano ogni cosa, biasimano tutti, e condannano ogni vno, senza saper perche, anzi bene spesso studiano di sfigurarli l'esteriore, per mostrarsi terribili, e formidabili. Hauere mai osferuato in Francia, alcuni sciocchi che nel voler salutar le Dame con il solito bacio, vrtano, e spin-

DIALOGO V. e spingono i volti in luogo di baciarli? Così è impossibile d'auuicinarsi di questi, (sia detto per l'vltima volta) puntigliosi, senza pungersi perche gettano punte, e puntaroli da tutte le parti.Le loro lodi mordono, e le loro carezze pungono. Non sanno obligare che disobligando. Promettono vna cosa a questo con gli occhi torbidi, vn' altra a quello con cigli minaccianti. Ma il più curioso e che loro accordano i fauori, e cortefie, con lo stesso tuono che gli altri riculano le cortesie, & i fauori. In fomma hanno maggior gratia alcuni di negare, che questi di concedere.

AMB. Sono di parere Signor Configliere, di non dar fine al raggionamento d'hoggi, fenza parlar' yn poco de' Ministri ma-

## 434 PARTE I. linconici, e colerici, come quelli che più di tutti si fanno conosce-

re, fenza conoscere?

Con. Vorrei che le Corti foffiro totalmente essenti di tal Tosco, perche a dire il véro, la malinconia in vn'Huomo è peggio del veleno, mentre per difcacciare il veleno, vi sono cento rimedi, ma per guarire vn malinconico, ogni sorte di medicina è vana. Nel Configlio di spada, e cappa, secondo lo chiamano i Napolitani, n'hò conofciuto vno d'vn certo humor tanto malinconico, che bene spefso passauano le settimane intiere, senza parlare nè pur vn minimo motto alla moglie, a' figliuoli, anzi alli Configlieri stessi, con li quali bisognaua raunarsi, per consultare gli affari più importanti

DIALOGO V. portanti della Corona. Ma quello che trono di più strano, che per non esser' obligato a dire il suo parere nelle consulte, metteua la sua opinione in carta, e la daua al Presidente, il quale conoscendo il suo humore bestiale, la riceueua più tosto per mandarla in Spagna, che per seruirsene in Italia. E veramente il Conte Duca nel tempo della fua priuanza, haueua fatto, vna filza delle scritture di questo buon Consigliere, molto più grande di quella che sogliono fare gli Spetiali con i loro recipi. Egli fodisfaceua alla fua Natura brutale, ma non già al seruitio della Corona, perche le fue consulte arrivauano troppo rardi, nella loro sfera, & in tempo che non seruiuano niente.

ne quell

:onolor

AMB. Sotto il configlio di ta-

li Configlieri, per esfer ben seruiri i Prencipi, bisognarebbe ligar gli accidenti, la Fortuna, l'occasioni, i pericoli, & ogni sorte di materia, acciò che non potessero muouers, sino a tanto che a questi languidi Configlieri, ritorni la parola, e l'humor conuersibile, già che mentre sono nello stato di Malinconia, non sono nè Huomini, nè bestie, ma Statoe insensate, o sensate, ma mute.

Con. Ne conosco vn'altronon molto lontano di Roma, e ch'entra ne' consigli maggiori di quella Città, per non dir nelle Congregationi le più principali. Che m'è vscito di bocca? Dubito che questa parola diCongregatione, vi fatà sapere ch'egli è vn Cardinale? Sià come si vuole, non intendo ossendere i buoni. Questo dun-

DIALOGO V. 437
que non sà deliberare, o consultar cosa alcuna, mentre gli dura vn certo ramo di malinconia, che quasi ogni giorno spunta suori del suo tronco languente, onde benche i negotij non patissero alcuna dilatione, egli con tutto ciò differisce il tutto per lo giorno seguente col dire, non saprei sar niente per hoggi.

AMB. I malinconici fono simili a' matti, al meno quando
stanno otiosi, perche quando aperano, potrebbono far' attioni da
sauij, mentre la malinconia, non
gli distrae lo spirito in cose diuerse. Altra però ela malinconia, che
nasce con l'huomo, di quella che
viene all'huomo, quella che viene
lo fa pazzo, quella che nasce
auio. Se si hauessero ad ogni
nodo dalla mia eletione, discac-

PARTE I. 438 ciare dalle Cortio li Malinconici, o li colerici, certo che darei più tosto la sentenza contro questi vltimi, che contro i primi, perche i malinconici non hanno intentione d'offendere alcuno, mà i colerici, offendono tutti quelli, che se gli fanno inansi, e precipitano quanto veggono. Quando m'imagino di veder ne' Configli, di quei Configlieri, che hò già mille volte veduto in colera, e quel che importa contro il vento, non posso far di meno di non desiderarli tutto quel bene, che si può defiderare ad vn' animale indomito. Paiono diauoli non huomini ne' Configli, e veramente se ne trouano alcuni, che vorrebbero ridurre a niente, lo stesso Cielo, all' hora che la collera li domina. In Lucca doue regna la flemma

flemma, e la prudenza, hò veduto vno di questi colerici, che con il mezo delle bestemie, delle minaccie, è delle parole indemoniate, obligaua la maggior parte de' Consiglieri, à confirmare i suoi

arrabbiati Configli?

Con. Non è possibile che siano ben serviti quei Prencipi, e
quelle Republiche, che tengono
al loro servitio tali sogetti. Colui
ch'è in colera è peggio di pazzo,
perche il pazzo al meno se non
hà ceruello d'operar bene, hà vn
non sò che, che lo rende degno
d'escusa. Mà il colerico, non perde l'intelletto nella colera, restandolene tanto, quanto che basta
per farlo degno di castigo. Il Pazzo quanto più sa delle pazzie, tanto meno si rende meriteuole di
castigo, mà il colerico tanto più

# 440 PARTE I. è degno di pena, quanto che cref-

e degno di pena, quanto che crefce nella colera. Ecco la differenza che fi troua tra l'esser colerico, e l'esser pazzo. Con tutto ciò dietro gli huomini pazzi, non si veggono altro, che fanciulli, ma dietro i Consiglieri colerici, quasi rutto il consiglio. Etio sò che vno de' più saun in Genoa, corrispondeua all' opinione d'vn Senatore, che volcua sempre vincere il tutro con la colera, è cio per non farlo arrabbiare maggiormente, benche conoscesse la sua opinione per falsa.

AMB. Dallo sdegno, e dalla colera si formano i Rubelli, e le Ribellioni. Basta che s'intorbidi il sangue di quel Consigliero colerico, per sar nascere vn traditore, alla ruina della Patria. Non sò con qual politica s'ammettono

ne' pu-

DIALOGO V. 441
e' publici maneggi Huomini finili. Come può feruir bene il fuo
rencipe, vno che non sà,nè può
enere a fegno il fuo ceruello? Se
orrono doue la colera li condue, perche chiamarli a guidare il
imone dello Stato? Se vmbriacao il loro spirito con il vin della
olera, qual sobrietà di parole si
uò d'essi sparare?

Con. Già ch'ella ha toccato questo organo d'vbbriachezza, non sarà male di visitar vn poco quei Consiglieri, e Gouernatori bbriachi, che portano ne' Tripunali publici le guancie, del coor dello scatlato, che stimano a gloria d'insettare il vicino con i oro fiati villani, e che sanno prosessione d'hauer sempre lo stomato pieno di vino, & il ceruello spogliato di buoni sensi:

T 5

#### 442 PARTE I.

NA7

AMB. Odio tanto la compagnia degli Vbriachi, che non è possibile d'accompagnarla, a far questa visita che desidera. Il solo nome m'intorbida lo spirito.

Con. Oh bene dunque facciamoli la gratia di paffarli fotto fifentio, lafciando la cura de' Gouernatori Vbbriachi a quei Prencipi, & a quelle Republiche, che tengono a gloria d'ammetterli ne' loro Con-

netterli ne' loro Con figli, e Senati.



PARTE

## PARTE PRIMA. DIALOGO VI.

Nel quale si discorre, delle cause, e rangioni che muouono i Prencipi, e Republiche Italiane a dechiararsi bora neutrali, hora Francest, & bora Spagnaoli.

Con. My Prencipi d'vguale potenza, sono appunto come gli Elementi, che

all'hora s'accordano alla difcordia, quando pare che s'auvicina-

no alla pace.

AMB. Ame mi pare che il Prencipi siano come la Balena, la quale piange il bel tempo, perche succede à questo il cattiuo, e ride nel cattino, per la 444 PARTE I. speranza del buono.

speranza del buono. Così certo fanno i Prencipi, piangeno la pace in tempo di guerra, e ridono della guerra, nel tempo di pace. La pace di questo, serue di guerra à quello, e la guerra di quello, serue di pace a questo. Ben disse quel politico c'haueua feruito quarant'anni da Consigliero in vna Corte, Chi il Prencipe nel tempo di guerra è tormentato nello Stato, e nel tempo di pace nello spirito.

Con. Se mai i Prencipi Italiani prouarono angustie ne'loro pensieri, mi pare che al presente ne debbono prouare più che mai. Il riposo dell'Italia, è stato sempre afflitto dagli interessi delle due Corone, cioè di Francia, e di Spagna, e gli interessi di Francia, e di spagna, non la-

DIALOGO VI. 445 iaranno mai l'Italia in ripofo. e minaecie di Cromuele conco il Tesoro di Loreto, sono rate più presto effetti di Rada-nontate ch'effetti di buon sollato? Le vittorie d'vn Rè di Suctia ( sto per dire d'vn' Alessandro ) giunsero, mà non spauentarono l'Italia ? La guerra del Turco contro la Republica di Venetia, hà seruito più tosto di profitto, che di danno a'nostri Prencipi? Le riuolutioni ciuili hanno dato maggior' auttorità alle Monarchie, che beneficio a'Popoli. La gran potenza di Spagna hà posto altre volte l'Italia in spauento, e terrore, e l'hauchbe senza alcun dubbio foggiogata, fe non si fosse opposta la Francia con il contra peso della Corona nemica. Ma che diremo adello che la Francia non hà contrapeso che la bilanci? Ella sà la strada dell' Italia, mentre tiene Pinarolo ch'è la porta dell'Italia? Ella sà molto bene studiare le ragioni sopra Milano, e le pretensioni sopra Napoli, oltre che ad vn Rè potente non mancano mai pretensioni, tanto più quando la forza può farli pretendere ciò che

AMB. Veramente questo gran cumulo di tesori che raccoglie la Corona di Francia, da moltoche pensare all'Italia, esi crede sinalmente che i disegni de' Francesi siano, d'acquistare con l'oronell'Italia, ciò che nell' Italia, hanno perduto con la Spagna. E chi sà se la morte del Rè Catolico, suegliarà tanto maggiormente

DIALOGO VI. 447
mente il desiderio del Rè Chritianissimo, di trasseri la Francia in Italia, e Milano in Parigi?
Queste congiunture di tempo, ci
danno certi inditij, che possono
sopra d'essi Politici sabricar mille Castelli in aria la Notte, in
tanto che la Francia sa i disegni
delle Cittadelle nella carta.

CON. Non farebbe da desiderare dagli Italiani, ma sarebbe buono a fare da'Francesi, perche a dire il vero, hà più ragione la Francia d'entrar con le sue armi in Italia, che-non già la Spagna di tenerla in dominio. E. che? sono altro il Regno di Napoli, & il ducato di Milano, che ceppi, e catene a'Prencipi Italiani? Qual guerra non hanno loro portato all'Italia?

AMB. Tutto il contrario Si-

A NAZ.

gnor Configliere, il Ducato di Milano, e Regno di Napoli, sono stati, e sono l'antemurale della libertà de' Prencipi Italiani, mentre gli Spagnoli soli hanno sostenuto per loro proprio interesse, l'impeto della Francia per tanta anni, che sarebbe stato impossibile di sostenere ad ogni altro Prencipe Italiano.

Con. Chi potesse discacciar gli Spagnuoli, e lasciar l'Italia libera per li soli Prencipi Italiani, credo che sarebbe vn gran

colpo?

AMB. Questo non si potrebbe sare, senza vn'aiuto estra ordinario della Francia e la Francia-non vorrebbe spendere tesori per discacciare gli Spagnoli dalla propria Casa, senza met-

DIALOGO VI. per Francesi e Spagnuoli per Spagnuoli, meglio gli spagnoli esperimentati, che i Francesi da sperimentare. Vaglia il vero però, non il demerito della Corona di Francia, mà l'humore de' Francesi è stato la causa dell'accrescimento degli Spagnoli in Italia, e pure il demerito degli spagnoli, non hà hauuto forza di chiamar nell' Italia il merito de' Francesi. Gli Italiani poco s'accordano ( eccone la causa ) con l'humore spagnolo e niente con il Francese, e però amano meglio di tener'il poco, che il niente. Ben'è vero che l'humore degli Italiani è molto cambiato doppo cento anni.

Con. Sarà bene dunque di tener gli Spagnuoli in Italia, ma come nemici & i Francesi fuori 450 PARTE I.
mà come amici, se però loro si
contentano di stare in tale manicra?

AMB. Sono tanto imbrogliati i nostri Prencipi, che perdono forse più nottate nel pensare, che nel dormire. La Francia al presente è come vna Donna, grauida, che aspetta l'hora del parto. Non si sa se farà maschio, o femina. Per lo passato i Prencipi hanno contrastato con ciò che si vedeua, ma adesso bisogna contrastare con quello che non si vede, ne si sà. Prima haueuano per sospetta la grandezza Spagnuola, hora da a loro sospetto la grandezza Francese, & vn sospetto tanto più grande, quanto vicino.

Con. Chi inclina verso la Francia, gode di vederla sul'au-

ge

DIALOGO. VI. 451 ge della grandezza, mà non vorrebbe vederla tale chi non l'ama, & inuidia.

AMB. Anzi chi l'ama, è più geloso al presente, che non già quelli che l'odiano, perche chi l'ama la teme, e chi l'odia l'ama. Ma parliamo vn poco de Prencipi particolari, o dell'inclinatione di ciascheduno in particolare. E primieramente cominciamo dal Papa, come quello che più degli altri è sotto posto a veder nouità in Roma, per rispetto de'Nipoti, che inclinano là doue vogliono, non già doue debono, e doue l'obligo della Chiesa ricerca.

Con. Se i Pontefici volessero solamente riguardare all'oblipo della Chiesa, senza dubbio inclinarebbono più tosto con la Fran-

## 452 PARTE I.

Francia, che con la Spagna. E per dire il vero la Chiesa hà riceuuto maggior profitto, e protettione dalla Corona Francese, Spagnola. Qual Rè che dalla s'è mosso mai dalle Spagne, per andare a soccorrere i Pontefici oppressi in Roma? Qual soccorso è vscito dalle Spagne per difendere Roma? Quale Prouincie hà dato a Roma la Spagna? Ben diffe vna volta Sisto quinto, ad vno Spagnuolo che biasimaua i Francesi come Heretici, Che la Chiefa hauena ricennio più fanori dalla Francia stimata Heretica, che dalla Spagna creduta Catolica , E veramente chi negherà, che la maggior parte dello Stato eclefiastico, non sia stato dato alla Chiesa da'Francesi? Chi non sà che vn Carlo magno, mà che dico di

DIALOGO VI. 453 di Carlo magno? che tanti Rè della Francia hanno posto a rischio la loro Corona, e persona, per dare alla Chiesa il Pontesice, al Pontesice lo Stato & allo Stato la libertà? I Francesi hanno dato alla Chiesa quello che poteuano toglierli, e gli Spagnoli l'hanno tolto quello che doucuano darli. Danno il loro i Francesi, e quello degli altri gli Spagnoli.

AMB. Gli spagnoli disendono la chiesa per lo loro proprio interesse. La vicinanza del Regno di Napoli, e del Ducato di Milano, l'obliga à mostrarsi molto vbbidienti verso la sede Apostolica. Et io credo per vero, ciò che diceua vn Romano per ridere, cioè, che gli Spagnuoli amano la Chiesa per far disetto a' Francesi, i Francesi si me-

A54 PARTE I.

strano nemici del Papa per far dispetto agli Spagnuoli, & il Papa non
cura ne degli uni, ne degli altri, per
darli a tutti gelosia.

CON. Il Sacco di Roma dato dagli Spagnuoli, dourebbe tener viua la memoria de Pontefici, i quali non lasciano di saper tutte queste raggioni c'habbiamo detto, ma con tutto ciò gli Spagnoli, dopo Paolo quarto, sin' ad Vrban' ottano, si sono conseruati in Roma più tosto come Signori, che come Amici, e benche l'inclinatione d'alcuni fosse contraria al loro humore, ad ogni modo non hanno voluto metter' a rischio la Fortuna della lor casa, conforme fuccesse al Cardinale Aldobrandini, il quale dopo la morte di Clemente ottauo suo zio poco bene merito della Spagna, si vide perDIALOGO VI. 455
erseguitato dagli Spagnuoli, la
ual persecutione cesso, quando s
gli si gettò sotto le lor salde,
lanno troppo Abbatie da disensare ne loro Regni gli Spanuoli. I Nipoti de Pontesici tirao maggior prositto dagli Stati
el Re Catolico, che del Chriianissimo, onde questo prositto
sa Spagnuoli d'interesse, se non
cuore, d'esterno se non d'in-

AMB. La Francia porta più ile al publico della Chiefa, che particolari, & al contrario la pagna più a' particolari che al iblico. Pure che s'oblighi quezo, e quel Cardinale, con l'enate Ecclefiastiche della Spagna i Spagnoli non domandano alp, doue che li Francesi, benche unno per obligare i particolari,

456 non lasciano di dare per obligare

anco il publico.

Con. Per questo i Pontefici Spagnoleggiano, perche riguardano al beneficio de'particolari, (per non dir de' Nipoti) non

del publico.

- Амв. & io credo che i Papi non hanno alcuna fermezza nella loro inclinatione. cercano prima d'ogni cosa d'accomodar le Corone al loro humore, ò vero s'accomodano con quella Corona che sà accomodarsi all' humorloro. L'esperienza ci l'hà mostrato più volte.Paolo quarto vedendo che gli Spagnoli sdegnauano d'accomodarsi al suo bizarro humore, egli s'accomodò co' Francesi, che godeuano d'accomodarsi con l'humore capriccioso del Ponrefice?

DIALOGO VI. Vrbano ottauo dechiarò vno de' fuoi Nipoti Francese, el'altro Spagnuolo, credendo con tal massima di saper tutto ciò che si faceua in Spagna, & in Francia, ma s'ingannò, perche poco si fidauano a lui i Francesi, e niente gli Spagnoli, anzi la Francia, e la Spagna, mediante i Cardinali Nipoti, sapeuano tutto quel che si trattaua in Roma dal Pontefice, il quale non sapeua ciò che i Nipoti trattauano col Rè di Francia, e di Spagna. Innocentio decimo la metà del suo Ponteficato su tanto affettionato alla Spagna, c'haueua ridotto la Francia in gran gelosia, e l'astra metà diede tanta gelofia alla Spagna, che fi fidaua più de' Francesi, che del Pontefice. Da questo si può argomentare che quella Corona hà il

Papa dalla fua parte, che fa accomodarfi col Papa. Et in questo per dire il vero precedono gli Spagnoli, perche fanno negotiar con maggior finezza, de' Francesi, e ciò deriua perche il Papa ama di farle cose con slemma, ch'è naturale agli Spagnoli.

Con. Alesandro settimo che si stima tanto politico, non ha dato sin'adesso alcun' inditio che lo potesse dechiarar dissidente dell' vna, o l'altra Corona, benche il rumore del Duca di Crechì successo in Roma, haurebbe potuto ministrar sogetto bastante, e pure non seguì alcun'esfetto?

AMB. I Pontessei Signor Configliere, o che sono Francesi di cuore, e Spagnoli di bocca, o che sono Francesi di bocca, e Spagnoli di cuore.

#### DIALOGO VI. di cuore. Loro cercano l'ytile dello Stato con doppiezza, & il profitto della loro casa con fintione, onde la loro inclinatione è ordinariamente finta, e doppia. Alcuni accidenti più tosto corteggianeschi, che politici, che successero tra il Pontesice, & il Cardinale Mazarino, furono causa, che il Pontefice Alesandro, riceuesse vna cattiua apprensione contro la Francia, onde si diede per ciò ad vno affetto coperto verso la Spagna, tanto più, quanto che, dal solo Cardinale Mazarino ( come fece credere don Luigi) fu esclusød al trattato della pace, cioè à dire, dal gusto d'esfer chiamato mediatore, riferuandosi questo honore Don Luigi, & il Cardinale, cosa che afflisse non poco l'animo del Pon-

## PARTE I.

460

tefice che s'era dechiarato, tanto inclinato alla pace, e che veramente nel principio del suo Pontesicato, n'haucua mostrato grandissimi segni. Adesso il Pontesice ama gli Spagnoli, ma non li teme, e teme i Francesi, ma non gli ama.

Con. Se la guerra tra le due Corone fosse durata, certo che il Pontesice haurebbe fatto dello belle scapate, e sin' adesso farebbe stato più di due volte neutrale, più di tre Spagnolo, e non molto meno Francese. Ma parliamo vn poco della Republica di Venetia, che in riguardo del suo dominio di Mare, e di Terra si può dire senza d'Italia, dopo Spagna, e la prima che con tanta gloria l'ha diseso da tanti infulti

## DIALOGO VI. 461 fulti nemici.

Амв. Pare che Iddio hà posto questa Republica nell' Italia, per conseruare la libertà di tutti, non che la propria. Ella non ha quelle massime de Romani, che trauagliauano con tanti sudori, all'acquisto dell'ambitione, e d'altri Dominij, ella non cerca altro che la conseruatione propria, e la libertà comune. Anzi gli Spagnuoli malegeuolmente possono soffrire di vedere via Republica, molto meno del loro Dominio, star'apetto alla loro potenza, e darle qualche contra peso, se non di forze, almeno di configlio. La Republica però lascia tutti gracchiare, e non si muoue dalla sua sfera. Ella è tanto inclinata alla conscruatione della libertà comu-

ne, che impugna l'armi quando il bisogno lo ricerca, più tosto per difendere alcun Prencipe oppresso, che per ingrandire il suo Dominio. Onde (ch'è cofa marauigliofa) non fi troua c'habbi mai entrato in alcuna Lega, per la distrutione d'alcuno, ma ben si per distruggere idisegni de' più potenti, o per meglio dire, di quei Prencipi mali intentionati contro alcuno. Perciò nel tempo di Carlo ottauo si mantennero neutrali, per qualche tempo i Venetiani mà quando viddero che le suo vittorie cominciauano a far periclitare la libertà di molti, loro presero l'armi, & obligarono il Rè, di cedere il Regno di Napoli agli Aragonesi, di lasciar libero il Ducato di Milano, e diri-

DIALOGO VI. di ritornasene perditore di doue era vscito vittorioso. Così (per tralasciare molte altre proue) fi diedero dalla parte di Carlo quinto, contro Francesco primo, ma vedendo poi Francesco primo nelle prigioni di Carlo, la di cui fortuna minacciaua eminente pericolo all'Italia, di nuouo s'allegarono con la Francia, non senza loro graue pericolo, mentre nella pace di Cambrai furono abbandonati dal Re Francese, restando so-Ii a combattere contro vn Mondo, che tale si poteua dire la forza di Carlo quinto. Da qui s'argomenta chiaramente la Republica non piglia mai l'armi per offendere, ma per difendere, più tosto gli altri che il suo. Anzi bene spesso hà tralasciati i propri interess, per abbracciar quelli del comune, con non poco pregiudicio de'suoi publici Erari, restati esausti per l'altrui conscruatione.

Con. E pure questa Republica estata ostesa da quei Prencipi stessi che hanno il più bisogno d'essa per conseruarsi, e senza la quale sarebbono persi-

AMB. Male comune de rencipi di scordarsi de benefici dopo riceuuti, ad ogni modo Venetia non protegge per tirar profitto ma fauorisce, perche la politica così lo vuole, e la raggione naturale lo ricerca.

Con. Al presente mi pare che inclinano i Venetiani molto

eon la Francia?

AMB. Se la loro natura è d'hauer per sospetta ogni grandezza Di Alogo VI. 465 dezza, non possono inclinar con la Francia, che atterisce l'Europa con la sua forza, e potenza. Inclinano come io credo più con la Spagna, mentre loro tengono à gloria di solleuar le parti più deboli. E veramente dopo la pace di Bologna del 1530 i Venetiani non hanno mai voluto vscir suori de'limiti dell'amicia con la Spagna.

CON. E la lega che fecero col Rè di Francia, per foccorrere il Duca di Mantoa, non li feparò dall'amicitia Spagnola? Non li dechiarò nemici di quel-

la Corona?

AMB. No, perche questa lega riguardaua solamente il soccorso di Mantoa, e gli Spagnoli che sapeuano la natura de' Venetiani, ch'era d'aiutar'i più

deboli, non vollero mai per questo, dechiararli alcuna guerra aperta, nè i Venetiani vollero mai vscir da quella neutralità, che per tanto tempo haucuano professato con gli Spagnoli, non meno constantemente che vtilmente, onde i Ministri di Francia, indarno s'affaticarono per tanti anni, flimando Venetia più nicessaria la neutralità con la Spagna, che l'alianza con la Francia, & è certo che l'allianza della Francia, non l'haurebbe possuro dar tanto profitto, quanto l'hà dato vtile la neutralità della Spagna.

CON. è stata una cosa marauigliosa di potersi Venetia mantenere neutrale, in taute congiunture successe, nella guerra

fi lunga delle due Corone;

AMB.

DIALOGO VI. 467.

AMB. E pure si sono mantenuti quei buoni, e braui Pantaloni, con si bella maniera, c'hanno saputo continuare nell' amicitia con la Corona Francese, senza parer dissidenti della Spagnola.

Con. Che diremo di Geno-

fati con la Spagna?

Amb. Si crede fermamente che i Genouesi hanno sempre più inclinato con la Francia, che con la Spagna: in quanto però all' inclinatione de' particolari. Mà gli Spagnoli hanno saputo guadagnar' i cuori de' Genouesi, che l'hanno obligati ad esser loro, a loro dispetto, e non saprebbono esser d'altri se volessero forzar la Natura.

Con. Voi volete dire dell'

468 PARTE I. interesse che i Genouesi tirano del loro danaro imprestato alla Spagna', senza il quale non sarebono come tutti credono Spagnoli? Onde si possono chi anaro; e non di cuore, già che non il cuore, ma il danaro li fa rali, e benche la politica dello Stato l'obligasse a tenersela con Spagna, loro non lo sarebbono, se Spagna non l'obligasse con il danaro.

AMB. Non è poco per gli Spagnoli c'habbino saputo guadagnar Genoa, & il danaro. Inuentione veramente Spagnola.

Con. Carlo -V. però cercò tutti i mezi possibili per obligare i Genoesi à lasciarli fare vn.
Forte nella loro Riviera, per poter inviare liberamente il soccorso da Spagna in Milano, ma
d'An-

DIALOGO VI. 469 d'Andrea Doria in particolare n'ottenne sempre il voto contrario.

Амв. Sì, mà Filippo secondo seppe fabricar Cittadelle d'oro dentro Genoa, mentre con occasione della guerra di Fiandra, prese molti milioni da'Genoesi, dandoli grandissimi interessi, anzi per maggior sicurezza l'assegnò molte Città nel Regno di Napoli. E perche la Re-. publica di Genoa dipende totalmente da'particolari, & essenparticolari obligati agli Spagnoli, bisogna di necessità che gli interesti di questa Republica, riccuino l'arbitro dalla. Spagna.

Con. Hanno pagato ad ogni medo gli spagnoli molti de-

biti?

AMB. Spagna, v'afficuro che li deue più di quindeci milioni, è. ben vero che il publico di Genoa, è quali debitore alla Spagna, quantunque la Spagna deue tanto a' particolari di Genoa. Ecco dunque la causa perche questa Republica tanto Spagnolizzi. Oltre a questo gli Spagnoli fidandoii totalmente de' Genoesi, vollero con il forte del Finale, e di Monacò metterli i ceppi a'piedi per constrigerli tanto più alla loro diuotione, onde non è marauiglia se tanto osseruanti d'affetto si mostrano con gli Spagnoli, i quali non mancano d'assisterli nell'occorrenza d'ogni aiuto, e soccorso, conforme fecero già nell'vltima guerra col Duca di Sauoia, che sottrassero con una notabile diuertione

DIALOGO VI. 471 ucríione Genoa, da vn'eminente pericolo che li foprastaua.

Con. I Genoesi amano gli Spagnoli non per amore, mà per lo profitto grande che tirano da'loro Stati, e gli Spagnoli odiano per natura i Genoesi, mà mostrano d'amarli per lo interesse del Ducato di Milano, mentre non si troua in Italia alcun Prencipe, più capace d'incommodar Milano, che Genoa tanto per lo sito, che per la vicinanza.

AMB. Se gli Spagnoli perdeffero vna voita il Ducato di Milano, molte Famiglie di Genoa, andarebbono nello Spedale, perche non vorrebbono gli Spagnoli foffrire le vsure de' Genoesi, e trouarebbono mille pretesti di difeacciarli da'loro Stati, e quel ch'è

peggio, non vorrebbono darli tanti milioni, che possedono que. sti in Napoli, & altri luoghi del Rè Catolico. E' ben vero c'hanno tirato tanti interessi i Genoesi del loro danaro imprestato a Spagna, che s'hanno pagato forse più di due volte il capitale, onde non farebbe gran male per loro, quando anco la Spagna li leuasse tutto il capitale che possedono in Napoli, & altri Regni.

Con. Benche i Genoesi per

tante raggioni, bisogna che se l'intendano con gli Spagnoli, pure in tante discordie che per tanto tempo pullularono tra le due Corone, non vollero mai impegnarsi in alcuna differenza con la Francia, quantunque dipendessero con tutta la loro osseruanza dalla parte Spagnola. Vero è che in

fegreto.

DIALOGO VI. 473 fegreto operauano per Spagna, ma in publico per la neutralità.

AMB. Non fitroua Prencipe in Italia, che tema al presente la Francia, tanto come Genoa, nè là Francia con la sua potenza da ad alcuno tanta gelosia, come sa a' Genoesi, e forse pensano più i Genoesi alla Francia, che la Francia a' Genoesi. Ogni Moschetto che si maneggia da' Francesi nella Francia, credono i Genoesi che sia indrizzato contro Genoa, ogni strepito d'armi li mette in sospetto, & ogni sospetto li sa temere, che però non lasciano di star con gli occhi aperti.

Con. I Duchi di Sauoia, che offeruarono sempre la Corona di Francia, come arbitra sourana de' loro Stati, forse forse temono più de' Genoesi, o almeno doureb-

474 PARTE I.

bono temere. Sopra Genoa i Rè Francesi, tengono gli occhi, per non poter tener la mano, ma sopra la Sauoia che tengono la mano, poco curano di tener gli occhi.

Amb. La Francia per molti rispetti metterebbe però più tosto la mano sopra Genoa, che gli occhi soura il Piemonte, e Sauoia. E veramente gli sarebbe più facile d'inpadronirsi di Genoa, che del Piemonte, quantunque si trouarebbono tanti intoppi, che non si darebbe così facilmente sine come principio.

CON. Pinarolo ch'è la chiaue dell'Italia, da molto che pensare al Piemonte ch'è la porta, e credo che il Duca non può pensarui, senza sentitsi vn peso su il dosso.

AMB. Questa fortezza ha

Dialogo VI. 475 stretto tanto più gli interessi de Duchi di Sauoia con la Francia, onde si crede, che non sarà possibile di diuertir più questi Prencipi dal partito Francese, nel quale si trouano.

Con. Fanno, bene mentre senza il soccorso di Francia Madama Reale haurebbe perduto la fortuna del figliuolo, e forse diuiso lo Stato, in cento parti. Per eiò Carlo Emanuele Duca presente, tiene non ordinaria inclinatione col Rè Christianissimo.

AMB. Non credo che sarà mai possibile ad alcun partito nemico della Francia, di distornar più questi Duchi dall' amicitia Francese. Primo perche quelli che si sono distornati, hanno corso pericolo di perdersi, dopo persa la Sauoia, e secondariamente la

Spagna che l'hà molte volte diftornati, non è più in quello Stato di prima. Non basta adesso, come bastaua inansi, il Piemonte a dar l'equilibrio alla bilancia delle due Corone. Le cose hanno cambiato di faccia, bisogna seguire i più sorti, non i più deboli, cioè quelli che vinceno, non quelli che perdono.

Con. La politica del Duca non vorrebbe però, hauere vn vicino tanto potente, e se si facesse qualche lega per l'abbassamento della Corona Francese, così conforme s'è fatta altre volte, per impedir l'auanzamento maggiore alla Casa d'Austria, il duca non sarebbe degli vltimi in lega come credo.

AMB. In tal caso certo si vedrebbe molto imbrogliato, e conucr-

DIALOGO VI. 477 converrebbe forse a lui solo sopportar l'impeto delle prime mosse dell'armi Francesi, onde non si vorrebbe imbarcare senzabiscotto. Ma queste cose sono da desiderare, mà non da vedere, perche se i Prencipi s'vnirono all'abbassamento della Casa d'Austria poteuano farlo, mentre haueua i suoi Regni diuisi, al contrario la Francia è vn picciol Mondo, vnito insieme, abbondantissimo d'huomini, e richissimo di danari, bastante a far testa à tutti i Regni dell' Vniuerso, non che act vna Lega di molti Prencipi.

AMB. Del Gran Duca non bifogna dir gran cofa, perche egli in questi tempi, poco pensa alla Francia, e niente alla Spagna, mentre tutti i suoi pensieri 478 PARTE I.
paiono indrizzati ad accumular
tesori, non senza aggrauio de'
Sudditi, e gelosia de'vicini.

Con. Non hà hauuto mai però Ferdinando secondo intentione alcuna di dispurarsi con la Francia, benche s'è sempre mostrato osseria. Egli hà saputo così bene destreggiare, e temporeggiare, c'hà soccorso la Spagna, senza portar pregiudicio alla Francia, e con la neutralità della Francia hà portato vtile alla Spagna.

AMB. Questi Prencipi non saprebbono diuidersi dal partito Spagnolo, senza riceuere vna macchia d'ingratitudine. Loro sono Prencipi, perche la Casa d'Austria l'hà voluto tali, e tali non sarebbono, se la Casa d'Austria l'himitali per la Casa d'himitali per la

Dialogo VI. 479
ftria non l'hauesse amato, sino al

grado, di farli Prencipi.

Con. Nonl'affetto che portaua Carlo V a'Medici, ma l'accordo fatto con Clemente fettimo in Bologna , fù quello che gli fè Prencipi. Ricusò per primo l Imperadore ma vedendo l'ostinatione del Pontefice, indrizzata alla distruttione della Republica, & all'esaltatione della sua Casa, nè sapendo come guadagnar l'animo del Pontefice, per altro mal sodisfatto, tanto per la sua prigionia, che per lo sacco di Koma, si risoluè di condescendere alla volontà del Pontefice, spedendo l'armata Imperiale comandata dal Prencipe d'Orange, con la quale soggiogò i Fiorentini, obligandoli, a riceuere i Medici per Prencipi,

480 PARTE I. lasciandoli in vna infermità incurabile, che tale appunto si può dire, la seruitù, e vassallaggio de'poueri Fiorentini. Dunque perche vuole ella che i Medici siano obligati agli Spagnoli, se gli Spagnoli l'hanno più tosto aiutato per forza, che per amore? Più presto per obligare Clemente settimo come Papa, che per seruire i Medici, come

Medici?

AMB. Non haurebbono mancato pretesti di negatiua all'Imperadore, se non hauesse hauuto l'intentione di fauorire i Medici, nè questi lo negano, anzi consessano che la loro fortuna hebbe origine, dall'amore che loro portaua la Casa d'Austria, e però hanno sauorito sempre quel partito, e col danaro, e con l'armi

481

armi, e con gli Huomini.

Con. Questo legame s'è rotto allo spesso, tanto per gli interesti particolari, che publici Cosmo primo folcua dire queste parole, Carlo V ci hà fatto Prencipi per comandarci, ma noi non vogliamo vbbidirlo, perche siamo Prencioi. Lo stesso non dubitò d'assistere i Genouesi, e col danaro, e col configlio, contro le Case vecchie, ch'erano con tanto ardore protette, e difese dalla Corona di Spagna. Ferdinando primo, fenza riguardare all'obligo degli Spagnoli, foccorfe Henrico terzo, con gran prontezza, di grosse fouuentioni di danari, & il medefimo impiegò tutto lo sforzo della sua persuasiua con Henrico quarto, acciò che rompesse la pace con Sauoia, non lascian482 PARTE I. do di far per questo tutti i tentatiui imaginabili.

AMB. Ma perche tanto scaldarsi a far questo? Che profitto

n'aspettaua?

Con. per mantenere alla Francia aperta vna porta nell'Italia, col Marchesato di Saluzzo, a dispetto degli Spagnoli. Anzi Cosmo secondo intraprese con i medesimi fini la disesa del Duca di Mantoa, protetto da Francia, contro la Casa di Sanoia, disesa da Spagna con ogni ardore.

AMB. Mi marauiglio che gli Spagnoli non strepitarono contro questa ingratitudine de'Medici, che difendeuano i loro nemici?

Con. Non poteuano, perche questi buoni Prencipi, faceuano queDialogo VI. 483
questo, con certi modi, e maniere, così belle, che pareuano
che volessero andare in pelegrinaggio a san Giacomo di Galitia, nel tempo che andauano
per intender la predica degli
Vgonotti in Sciaranton, oltre
che la colera degli Spagnoli,non
l'haurebbe possuto in quei tempi
fare alcun male.

AMB. So ben'io che i Medici conferuano qualche poco d'odio coperto, contro la Cafa d'Austria, perche hauendo loro fatto comunicare à questa, la loro intentione di foggiogar Lucca, non folamente n'ottennero configli contrari, ma di più la negatiua, con alcune minaccie.

Con. In quanto à questo, è stato il loro profitto, perche se

loro hauesfero tentato vn tale difegno, si sarebbe scommossa tutta l'Italia, non senza pericolo della loro perdita, già che il soperchio,

rompe il coperchio.

AMB. Ferdinando secondo vi assicuro che vorrebbe hauer Lucca, tra l'unghie, ma non pensa all' esecutione. Egli è vn Prencipe cupo, & auaro, e con gran striga spende poco per guadagnar molto, hor come potrebbe egli spender molto, per guadagnar poco? Sà egli benissimo che tali tentatiui, non si possono, abbracciare, senza mettere in scompiglio il Papa, e Venetia, che in tal caso sarebbono l'vltimo ssorzo per impedire tale disegno.

Con. Che farà alla fine di tanti tesori ammassati il gran Du-

ca:

AMB'

DIALOGO VI. 485

AMB. Per lui non farà gran male, perche inclina più a contar danari, che à maneggiar armi. Ma il suo figliuolo, cioè il Prencipe Cosmo, dicono che dicesse ad vn'Ambasciatore d'vn Prencipe, col quale discorreua de'tesori del Padre il mio padre accumula tesori, er io presendi pensieri per distribuirli a suo tempo, non è però molto liberale.

Con. Chi sà se inclina questo Prencipe con la Spagna, o

con la Francia?

AMB. Da alcuni suoi discorsi, si poteua tirar qualche consequenza d'inclinatione verso la Francia, mà dopo che si maritò ad vna Francese, mutò registro, non potendo accordar'il suo humore, all'humore di questa natione, e molto meno a quello 486 PARTE I. della Prencipessa sua Consorte.

Con. Gli humori de' Prencipi', non hanno alcuna fermezza, il tempo li muta, e fi mutano con il tempo. Bifogna aspettare che muora il padre per giudicar

del figliuolo.

AMB. I Duchi di Mantoa, professarono sempre vna totale dipendenza dalla Casa d'Austria, a fauor della quale s'affaticauano con ogni ardore, e dalla quale ne riceucuano protettione con ogni affetto, & in ogni occorrenza.

Con. Mà perche parlate del tempo passato, e non del presente, forse s'è raffredato l'affetto dell'una, o l'altra parte?

AMB. Nò, mà alcune congiunture l'hanno distornato per qualche tempo. Come per esempio

Ferdi-

DIALOGO. VI. 487 Ferdinando Prencipe veramente sauio, & accorto conoscendo ne'primi mouimenti del Monferrato che gli Spagnoli per cauare il loro profitto, fomentauano con occulti fauori, i disegni del Duca di Sauoia suo auuersario, egli volle più tosto difendersi solo, che con l'aiuto di Spagna, che offeriua di dargli, e veramente questa risolutione fu ottima, perche gli Spagnoli, fotto il titolo di protetione macchinauano il fuo esterminio, onde mentre visse non si sidò mai più della Spagna, benche procurasse di trattenersi in amicitia. Arriuato poi nella successione Carlo Gonzaga Duca di Niuers, gli Spagnoli fecero ogni sforzo per impedirgli il possesso, onde si vide necessitato di ricorrere al-

ale

i

488 PARTE I. l'aiuto del Rè di Frania che volentieri ne prese la protettione.

Con. Non poteua nè meno fare il contrario, mentre i Francesi teneuano molti presidi nel Monferrato, con vn'Armata numerosa, che cresceua d'vn giorno all'altro.

AMB. E' ben vero, mà con tutto ciò fu nicessario di mettersi dalla parte Spagnola, per ottenere l'intento, il quale riceuuto, e trouandosi bene non volse più distaccarsi dall'affetto di Spagna.

Con. Il Duca Carlo secondo, inclinaua molto verso la libertà Francese, mà però non amaua la Spagna, mà odiaua, li costumi degli Spagnoli. La sua morte ad ogni modo è stata conpiDIALOGO VI. 489 conpianta comunemente da' Francesi, e dagli Spagnoli, quali aspettano tutti di veder la riuscita che sarà il sigliuolo, che non hauendo più che tredeci anni, non si può sapere ancora, qual sarà la sua inclinatione.

AMB. fia come si voglia, il Duca morto ha seruito la Spagna in molte occasioni, ma è ben vero, che l'haurebbe potuto me-

glio servire.

Con. Chi sà come anderanno le cose di questo Prencipato,
sotto la Regenza dell'Arciduchessa Isabella Clara, Tutrice
del figliuolo? Chi sà che riuscita farà il suo gouerno? già che
pare fatale agli Stati dell'uniuerso, non che dell'Italia, il dominio delle Donne? benche accompagnate da buoni consigli.

## 490 PARTE I.

AMB.Sì quando restano Preneipi del sangue, in troppo stretta congiuntione, come appunto si vide nella Regenza di Madama Reale. Non mancano mai difturbi ad vno Stato, che resta sotto la tutela d'vna Donna, quando vi sono Prencipi pretendenti. Questa Signora però, non hauendo nello Statotali congiunture, non può; non riuscire felice nella sua reggenza. Ella inclina molto alla quiete, & alla pace, per esser d'vna natura dolce, e benigna, oltre che tutti i suoi pensieri sono indrizzati al seruitio di Dio. Già viuente il marito s'è fatta conoscer sempre tale, ond'è che con ranta patienza riceueua gli auisi dell' adulterio che il Duca commetteua con la Contessa Margagita, ne le dispiaceua in modo alcuno

DIALOGO VI. alcuno, che altri godessero i frutti del matrimonio, ma folamente si doleua dello scandalo che riceueuano i sudditi, che però ne faccua fare particolari preghiere. Per esser della casa d'Austria, inclinarà nell'occorrenze con Spagna. Ma con tutto ciò sapendo quanta stima foceua il Duca dell' affetto della Serenissima Republica di Venetia, e con qual dinotione riceueua i suoi consigli, ella non mancarà di dipendere in tutto, e per tutto dalla matura prudenza di quel Senato, nelle deliberationi più importanti. Onde sarà certa di non poter errare sotto la diretione di buoni Assistenti nello Stato, e di buoni Protettori nel di fuori.

Con: Dubito che la morte del Rè Catolico, sia per caggionare disturbi notabili a tutta l'Europa, non che all' Italia? E forse gli apparecchi s'andaranno pian piano preparando, come si crede da tutti?

AMB. Non la morte del Rè ch'è morto, ma l'ambitione di and i che restano, potrebbe intorbidar la pace? I discorsi che forma il volgo intorno a questo particolare, fono tanti, e si strauaganti, che non si può trouare in essi alcun fondamento di raggione. Vn sol testamento hà fatto il Rè nella sua morte, chiuso con fette figilli, & incognito a tutti. Ma il volgo fa tanti testamenti, quanti hà Huomini, non chiusi mà aperti, non nelletto, ma nelle Pi-' azze, e quel che più importa, tèstamenta non il suo, ma quello degli altric Già danno la Fiandra, la BorgoDi Alogo VI. 493
Borgogna & il Ducato di Milano al Rè Christianissimo, il Regno di Napolial Papa, quello di Sicilia all' ordine de' Caualieri di Malta, la Sardegna a Genoa, l'Infanta promessa all' Imperadore, al Rè di Portogallo, & il resto alla discretione di questo, e di quello. Eccoil testamento che fanno i più sfacendati del Popolo, dell' heredità del Rè Catolico? Ecco quali sono i pensieri di chi non ha pensiere?

Con. Veramente si faccuano tanti giudicij nel tempo che s'afpettana la morte, che non è gran cosa che sene faccino le migliaia hora ch'è morto. Ben'è vero, che l'ordinario de' Prencipi è, di non offender mai quello che veggono, ma quello a cui tornano le spalle.

AMB. Quello che trouo di strano, che in tanti testamenti che

## 494 PARTE I.

fa il volgo, come hò detto, non si dà niente al Prencipino, o sia picciolo Rè, herede del Padre. Si parla di lui, come se non vi sosse nel Mondo, e si crede morto, benche si vede viuere prosperamente, e con buona, e perfetta sanità, contro il parere del Volgo, che stima la sua vita infermaticcia, e corta, per essere stato generato, nel tempo, che il padre era infermo.

Con. V'è qualche apparenza di vero, come io credo, ma però non credono tutti a tanti differenti discorsi, da' quali i Politici, ne possono cauare alcun srutto. Se la guerra comincia in Italia le vittorie, e le perdite non saranno così facili come altri s'imaginano. Non è più l'Italia, come era nel tempo di Carlo ottauo, nè i Prencipi

DIALOGO VI. 495 cipi Italiani del presente, dell'humor di quelli che regnauano all'hora. Si spargeranno più siumi di sangue, che s'acquistaranno palmi di terreno. Se a' nostri Prencipi non mancarà la politica, la forza de' Nemici potrà minacciare, ma non battere, & entrar ne' pericoli, mà non già nelle vit-

torie.

AMB. Lasciate il timone in mano de' Venetiani, pure che la politica non manchi a loro, anderà il tuto bene. Sanno loro operare il rimedio doue il bisogno lo ricerca, e non farebbero male gli altri Prencipi, particolarmente in questi tempi, di criuellar' insieme con questa Republica, il modo di disender la comune libertà dell' Italia, acciò in caso di bisogno siano i consigli apparecchiati per la disesa.

4.96 PARTE I.

Con. Parma inclina più verfo la Francia, che Montoa ver-

fo Spagna?

Амъ I Duchi di Parma ogni volta che pensano-all'odio grande che concepì Carlo V contro loro, per la fola inuidia di vederli Soprani, non possono far di meno, di non sdegnarsi contro gli Spagnoli, e tutta la Cafa d'Au= stria insieme, & al contrario, sempre che pensano alla protettione, e fauori che gli prestò la Francia, non sanno far di mono di non amarla. Loro furono scacciati da Piacenza, e combattuti dall'armi Imperiali in Parma, e per dire il vero senza l'aiuto della Corona Francese, loro non farebbono Prencipi, nè di Parma, nè di Piacenza.

- Con. Non haurebbono però

ricu-

Dialogo VI. 497 ricuperato Piacenza, se non sossiro ritornati alla diuotione degli Spagnoli, e ritornarono a tal segno che surono stimati i più Spagnoleggianti, tra tutti i Prencipi Italiani, mentre in seruigio della Corona di spagna, impiegarono per lungo tempo, insieme con le loro forze le perso-

ne, e parte de'beni.

Amb. L'interesse di questi
Prencipi è di dipendere da queslo che possibile di Ducato di Milano, il quale può incommodare facilmente il Piacentino, &
il Parmeggiano, e già il Duca
Odoardo ne prouò gli essetti all'
hora che trasportato da' giouinili bollori, non potendo sossibili
re, non so che maltrattamento
da'Ministri della Cosona di Spagna, si diede à quella di Francia,

lufingato ancora come fi crede, da vna infinità di promesse, da' Ministri Francesi, la qual cosa non partorì alla fine, che pentimento nella persona del Duca.

Con. Ranuccio secondo Duca presente, pare, che inclini non poco con la Francia, dalla quale n'hà riceuuto non ordina-

ria protetione.

AMB. Egli merita d'esser lodato, per molte belle qualità che possiede, mà particolarmente, per saper così bene destreggiare con la Spagna, e con la Francia, essendosi mostrato amico di questa, senza dar alcun'ombra di sospetto a quella, che però la Spagna l'ama, e la Francia lo protegge.

AMB. S'egli non fosse stato buon politico, i Francesi sareb-

bone

DIALOGO VI. bono a questa hora nel centro dell'Italia, e particolamente nel tempo dell'accidente arriuato in Roma al Duca di Crechi. Sà pigliare, e riceuere i fauori della Francia, che volentieri gli esibisce, e senza li quali non haurebbe veduto il fine degli interessi di Castro, ma quel che più importa, li sà riccuere con tali maniere, che sodisfa a'disegni de'Francesi, senza dare alcun disgusto alla Spagna, o portare vn minimo segno, di sospetto all' Italia, o di pregiudicio al suo Stato. Et io credo fermamente che ogni altro Prencipe che lui, non haurebbe saputo vscire da tanti Laberinti, che gli apprestauano li amici di dentro, & i nemici di fuori. E pure egli n'vscì con ogni

honore, e gloria.

Con. alcuni però credono ch'egli ama la Spagna per incli natione, e la Francia per necef sità, nè questo è lontano del verisimile.

AMB. De' Duchi di Modona fi può dir quasi lo stesso, e senza quasi inclinano molto più con la Spagna, che con la Francia.

Con. Che capriccio fu quello dal Duca passato di portar l'armi contro il Ducato di Milano e di dechiararsi tanto interessa-

to verso Francia.

AMB. Veramente capricci, perche non haucua riceuuto alcun disgusto dalla Casa d'Austria, benche passassero contentamenti con i Ministri Spagnoli. Con tutto ciò, non acquistò egli molto honore, benche il Cardinal Mazarino, rice-

ucle

Dialogo VI. 501
uesse non poca gloria, hauendo
obligato cosi bene vn Prencipe a
seguir la parte Francese, i cui Antecessori per lo spatio di cinquanta anni, haueuano seguito il partito Spagnolo, con tanto affetto,
e con non poco loro prositto.

CON. Io credo che il Duca s'obligò à questo per pagare i suoi debiti, perche con l'occasione di questo pretesto di guerra contro Spagna, dando egli à credere à i fuoi Sudditi, che haueua impugnato l'armi per disesa della sua riputatione, cominciò ad aggrauare i Popoli, (già prima aggrauatissimi ) di nuoui contributioni, quali danari vsciuano dalla borsa de' Sudditi, & entrauano negli scrigni del Prencipe, il quale faceua la guerra a spese del Rè Christianissimo. Così tiraua egli

PARTE I. 502 Soldi dalla Francia', da' suoi Sudditi, e dalla guerra, mentre haueua obligato la maggior parte del Milanese, a contribuirli grosse somme, per non dare il vasto alla

AMB. Gli Spagnoli che son di natura vendicatiua, non I haurebbono lasciato impunito, s'egli non si fosse rimesso dalla lo-

ro parte.

campagna.

Con. Non poteua troppo temere il Duca, perche vedeua benissimo, che lo stato di Spagna, era languido, e quasi moribondo.

AMB. Dunque mancaua nella politica, aiutando il forte, a depressione del debole, cosa contraria al senso comune degli Italiani?

Con. Egli primieramente faceua Dialogo VI. 503 faceua la guerra per capriccio, non per politica, e guardaua il suo vtile, non il beneficio comune. Ma con tutto questo più tosto combatteua per spauentare, e per depredare, la Campagna; che per pigliar le Città, benche vi mettesse tutto lo ssorzo in apparenza.

AMB. Questa medesima natura haueua ancora il Prencipe Tomaso. Ma parliamo vn poco di Lucca, e della sua inclina-

tione?

Con. Lucca dipende con ogni offeruanza dalla Corona di Spagna, è ben vero che questa dipendenza, non porta alcun danno alla Francia, che la lascia senza tentarla, come cosa di poca consideratione; sì per esser lontana da'suoi confini come che

PARTE I. per esser in vn sito troppo obliga to agli altri.

AMB. Non hanno però lal ciato i Francesi di tentare qual che diuersione, ma i Lucches sono stati sempre costanti al lo ro prositto, essendo meglio pe loro l'amiciria della Spagua, che promesse della Francia, e vo sapete molto bene il perche.

Con. Li Francesi potrebbe ro senza dubbio, trouar maggior fortuna in Italia, se potesse ro forzar la Natura, e moderare vi poco quella faria Francese, che impedisce l'animi degli Italiani, a non concorrere ad amar questa Natione, la quale sarebbe per portar non poco profitto, e vtile al comune del Popolo. E veramente misurato il benescio che portano gli Spagnoli la doue

DIALOGO VI. oue entrano, e quello che porino li Francesi doue vanno, si ouarà che il beneficio France-:, auanza molto allo Spagnuoo. Gli Spagnoli fono buoni per o particolare, & i Francesi per vniuerfale. Tutti guadagnano on li Francesi, e ben pochi con zli Spagnoli. Quel cambiamento di foggie, quella mutatione di mode, quel vestirsi d'abiti disserenti così allo spesso, io l'hò per vna massima molto politica, perche in questa maniera, i più poueri diuengono commodi, lauorando per li più ricchi, & i più ricchicol dare illoro a' Mercanti, & a'lauoranti, se gli leua l'occasione di diuenir Grandi, ch'è la vera politica della quale tengono bisogno i Prencipati, cioè (per meglio esplicarmi) di mantenere il comune del Popolo commodo, per poter pagare, anzi sopportare le contributioni del Prencipe, e d'allegerire le commodità grandi de' maggiori, per non insuperbirsi contro il soro Padrone.

AMB. Ad ogni vno è noto, che fono più necessari al comune delle Città i Francesi, che non già gli Spagnoli, e fi vede chiaramente, che doue questi secondi dominano, la pouertà fignoreggia, in tutte le Case volgari, ma doue li Francesi comandano, nissuno può lamentarsi della pouertà. I Poueri che si trouano ne' Paesi della Corona di Francia, non poffono dolerfi che di loro stessi, perche non vogliono lauorare, ma quelli che sono ne' Regni di Spagna, filamentano degli Spagnoli per

DIALOGO VI. li,per non trouar da che lauorare. Casale mentre stette tra le mani degli Spagnoli, la maggior parte di quei Cittadini, domandauano l'elemosina per viuere, ma non si tosto peruenne tra le mani de' Francesi, che cominciò a moltiplicarfi,e d'huomini, e di ricchezze. E a dire il vero li Francesi in quindeci anni li portarano maggior profitto, che non già gli Spagnoli in 40 con la loro protetrione. Lo stesso si può dire di Valenza, il qual luogo, non si vide mai così commodo, come in quelli quattro anni, che fu dominato da' Francesi.

Con. E pure gli Abitanti di Valenza, odiauano come il Diauolo, non folamente i Soldati, ma tutti li Ministri di Francia, & a guisa di quei miserelli Hebrei, che

Y 2

508 si contentauano di mangiar più tosto (Popoli sciocchi) cipolle,& Agli nelle Carceri di Faraone che non già la dolciffima manna nella libertà d'vn Moise, gridauano bene spello, vina vina Spagna, muora muera Francia. E perche questo? Non per altro, che per l'odio grande che portano gli Italiani al nome della libertà Francese, & a quellor modo di procedere senza flemma.

AMB Oh bene se non manca altro che questo, l'afficuro che li Francesi cominciano a moderar quella lor Furia Francese, & a temperar la libertà, di baciar senza conoscere, di familiarizarsi senza vedere,e d'entrar nelle Ca-. se, senza batter le porte. Anzi mi paiono troppo flematici anconell' imparar le scienze, e mi raccor-🧽 do che

DIALOGO VI. 509 do che vn certo Francese, della Città di Can nomato il Signor Galles, informando ad vn Maestro di lingua, delle qualità d'un giouine Gentil' huomo, di cui egli era Aio, tra gli altri raccordi vno su, the non douesse nel principio consondere il giouine, con lunghe lettioni, ma caminare con siemma, per poter far lughe gioreate, e non restare nel mezo camino. Hor ecco come cominciano a moderar la lor Furia i Francessi.

Con. N'hò conosciuto alcuni, che voleuano nel primo giorno mangiarsi quasti il Maestro, noa che la sua scienza, tanto era il desiderio d'imparar con gran suria, ma poi a guita di suoco violente, ogni cosa si riduceua in cenere, il giorno seguente, cosa molto contraria all'humor degli Italiani. Mà

510 PARTE I. s'è vero che loro cominciano a temperar la lor furia, v'assicuro che saranno ben riceuuti in Italia.

AMB. Per lo comune del Popolo li potrebbe riccuere, ma per lo comune de' Prencipi, non fo quello che vorrebbero fare?

Con. lo credo fermamente che i Prencipi nostri, si burlano de'Francesi, e Spagnoli. Non mancarebbe per loro, d'arrostir gli vni, con il grasso degli altri. Discacciarebbono volentieri dall'Italia gli Spagnoli, pure che potessero impedire l'ingresso a' Francesi. E veramente chi volesse riguardar minutamente, tutti gli andamenti, & operationi degli Italiani, in riguardo dell' aderenza di Francia,e di Spagna, dopo cinque cento anni, non trona-

DIALOGO VI. trouarebbe altro, che fintioni, interessi di Stato, odij, capricci, ambitioni, e sdegni appassionati, e lasciando da parte Venetia, che per lo più hà sempre preso l'armi,contro l'vna,o l'altra Corona, per lo solo publico beneficio, si trouerà che gli altri Prencipi, se fono stati Spagnoli, o Francesi, sono stati per queste raggioni, ò altre simili, ma non già perche così lo ricercasse il benesicio comune dell'Italia.

AMB. Credete voi, che i Francesi, e Spagnoli, non sappiano il tutto, credete che non conofcono, che non l'affetto, ma l'interesse particolare li moue a seguir'il partito degli vni, o degli altri?

Con. Lo credo pur troppo. Anzi a proposito di questo, so

### PARTE I.

512 ben'io che vn certo Ministro Francese vedendo nella presenza del suo Rè, le lettere d'vn certo Prencipe Italiano il quale scriueua, che bisognana che le cose cambiassero faccia, mentre gli Spagnoli banenano cambiato di Natura, ch'egli era risoluto di ricenere il partito Francese, per far vedere alla Spagna, che a Prencipi di buena intentione, non mancano amici. Il Ministro Francese, ch'era persona accortissima, non si tosto lesse la lettera, che si riuosse al Rè con queste parole, Sire i Prencipi Italiani ci burtano. Loro amano la Francia, perche odiano la Spagna, 6 amano la Spagna, quando odiano la Francia. Gli Spagnoli, e Francesi si fidano a loro, perche credono che la bocca degli Italiani, corrisponda col cuore, ma questi c'hanno il cuore contraDIALOGO VI. 13

contrario alla bocca, non si sidano ne di Esancesi ne di Spagnoli, e perceò prima che loro c'ingannino, noi dobbiamo procurar d'inganuar loro, o almeno di non lasciarci ingannare?

AMB. Haueua poca buona opinione de' Prencipi Italiani questo Ministro, e non mediocre di se stesso, mentre volcua ingannar quelli, che non si lasciano volentieri ingannar d'altri? Gli inganni degli Italiani sono per ordinario accompagnati dalla politica, onde bisogna effer buon politico, per poterli ingannare.

Con. Egli fapeua il modo d'ingannare, e veramente n'haueua ingannato più di meza dozena, per non dire altro di peggio. Mà faceua bene.

Амв. Se gli Italiani amano

per interesse, e non per vero amore, li Francesi, e Spagnoli, v'assicuro che gli Spagnoli, e Francesi, non inclinano troppo ad amar gli Italiani, e l'amano, perche il loro interesse lo

vnole.

Con. Quello che potrebbe danneggiare i Prencipi Italiani, sarebbe la diuisione tra di loro, essendosi chiaramente veduto, che la fortuna de' Prencipi foraftieri, è nata dalla diuisione de' Prencipi del paese.

AMB. In questo inuigila molto la Republica di San Marco, econ ogni àrdore, procura sempre l'unione de Prencipi Italiani.

Con. I Pontefici che hanno il più a perdere, mi par che fiano quelli che cercano il meno il riposo dell'Italia, guerreggiando allo. DIALOGO VI. 515 allo spesso, hora contro questo Prencipe, & hora contro quel-

la Republica.

AMB. Signor Configliere, non bisogna credere, che questo nasce dalla mala intentione de' Pontesici, mà da'Nepoti, che sono certi Prencipi posticci, fatti per loro, ma non per lo Stato, e benesicio comune.

Con. Dunque haucua ragione di dire quello Spagnolo, Che i Nipoti del Papa, sono rubbelli della Chiesa, enemici del Zio, mentre àloro se gli dà l'austerità per gonernare, mà non per comandare, se al contrario loro comandano, ma non gonernano, e per ciò fanno quello che vogliono, ma non quello che debbono, & allo spesso, quello che loro vogliono, bisogna farlo debito.

516 PARTE I.

AMB. L'interdetto de' Venetiani, la scomunica de'Luchesi, la guerra contro Parma, i disgusti dati a'Medici,i torti fatti a'Genoesi,e le violenze vsate alle giuste ragioni del Duca di Modona, fanno vedere chiaramente, quanti auuera siano del riposo i Nipoti de' Pontefici. Vrbano ottauo lo conobbe, ma molto rardi.

Con. Dourebbono i Prencipi, e Republiche d'Italia, far vna Lega insolubile trà di loro, che riguardasse la sola conseruatione del riposo publico, e del beneficio vniuerfale de'loro Stati.

AMB. Quello che non fa la politica, e la ragione di Stato, non lo può fare vna lega, oltre che gli altri Prencipi non vorrebbono addormentarfi soura le parole de'

Pontefici,

DIALOGO VI. 517
Pontefici, i quali promettono
hoggi, quello che i fuccessori sprometteranno domani, oltre che la
morte muta la natura delle cose
in vn momento.

Con. De' Prencipi piccioli, non habbiamo sin' adeflo fatto alcuna mentione, o sia della loro

inclinatione, o interesse?

AMB. La picciolezza de'loro Stati, non gli fa tanto confiderare, oltre che loro dipendono da' loro vicini, e da quelli che più potrebbono farli del male, essendo nemici, e del bene, trattenendosi amici.

Con. La corrispondenza del Prencipe di Monacò, con la Francia, tiene non poco i Genoesi in timore, e forse pagarebbono a peso d'oro quella Piazza, tanto considerabile per lo suo sito, e vieinanza? 518 AMB. Di doue volete che piglino i danari per far questo? Il publico è pouero, & i particolari non curano del publico, se però qualche bilogno, non li costringesse a far della necessità virtù.

Con. Quali sono i Prencipi che per raggione politica, passano tra di loro il più corrispondenza,

& amicitia?

AMB. Mantoa passa non ordinaria corrispondenza, con la Republica di Venetia, la guale mostra vn' estra ordinario affettonel proteggerlo, e fauorirlo nell' occorrenze, così di configlio, che di danaro. Parma, e Modona (lasciando da parte la parentela, che per ordinario tra' Prencipi si stima poco) per rispetto della vicinanza de' loro Stati, potendosi facilmente incommodar l'vno

con.

DIALOGO VI.

con l'altro, si la tengono insieme, e passano buona amicitia, e tutti due insieme sono confederati con la Republica di Venetia. Genoa fa come vna Setta politica da parte, cioè a dire, amica di tutti, e nemica d'ogni vno. Lucca del medesimo modo, teme tutti, e non si fida di nissuno, perche i suoi vicini che sono il Papa, e il Gran Duca, sontroppo potenti, per tenerli come nemici, e molto fospetti nell' internarsi troppo in amicitia, e però lafcia tutti, già che tutti la lafciano. Il Duca di Sauoia, & il Gran Duca, per alcune pretensioni di precedenza, e non sò che altri simili interessi, non sono nè amici, nè nemici. Il Papa con la Republica di Venetia, per rispetto de'confini hannosempre alcuna cosa da dibattere

parte I. infieme, è ben vero che l'amicitia de' Pontefici è mutabile, mentre la perfona la da al Ponteficato, non il Ponteficato alla perfona. Alefandro fettimo però sin' adesso l'è stato sempre affettionato.

Con. Mi pare con tutto ciò che al presente sono tutti in buona

corrispondenza.

AMB. Buonissima, mà ogni vno guarda il suo, e tutti insieme l'esito che farà la Francia, con tante richezze, e potenza.

Con. Sin' adesso non gli hà dato l'occasione d'alcuna appren-

sione nè di che temere.

AMB. Nò, ma l'Italiani conoscono benissimo la natura de' Francesi, alla quale natura aggiunta vna forza formidabile, da molto che pensare a' quei vicini c'hanno Di Alogo VI. 521 c'hanno affai da perdere.

Con. Sen/a dubbio chi viue

vedrà cose marauigliose.

AMB. Gli Astrologi c'hanno tanto parlato dell' anno 1666, non so se saranno bugiardi. Dio gouerni il tutto, con la sua gratia.

Con. Così fia, già che l'apparenza humana ci minaccia non ordinarie guerre, e cambiamenti. Ma non dubiti di cadere, chi hà feco Iddio.

AMB. Precipitano molte volte gli Huomini, per volersi troppo fidare alle Stelle. Ogni vno sà che ben di rado gli Astrologi indouinano quello, che credeuano d'indouinare, e bene spesso s'ingannano in ciò che vogliono sapere. Non mi marauiglio io che le stelle ingannino gli Astro-

PARTE I.

522 logi, ma ben si che gli Astrologi ingannino i Prencipi. Per me credo che quando l'officio d'indouinare il futuro si ritroua negli Huomini, non sia altro che vna cosa diabolica. Si perde quello che si vede, mentre si vuol guardare quello che non s'è mai veduto. Segno che non fi fida della raggione, o che non hà raggione da fidarsi, chi cerca l'aiuto dalle Stelle. Oh quanti Prencipati hanno dato gli Astrologi a' Prencipi, che non hanno mai posfuto i Prencipi, guadagnar con la lor forza. Ma come fi può guadagnar con la forza, quello che se ne ftà racchiuso nell' imaginatione ? Il desiderio di sapere le cose future, è vn desiderio temerario, perche vuol far fimile à Iddio. quello che defidera di saper ciò che sà

DIALOGO VI. che sà folo Iddio. Forse che il Diauolo per confondere l'arroganza humana, fa che fi racontri alle volte la verità delle preditioni. Mostrano alcuni di biasimar l'Astrologia, quando la credono, & altri la lodano quando non la credono. Ordinariamente gli Astrologi danno sempre perdite, onde è che sono creduti più da' Prencipi, che dal volgo, già che più dal volgo hanno i Prencipi che perdere. La maggior parte de' Grandi, cercano le preditioni, o per incontrare quel bene che loro viene promesso, o per fuggire quel male, che loro viene minacciato, con tutto ciò il più delle volte incontrano quel male, che cercano di fuggire, e perdono quel bene che vogliono incontrare. I discorsi della predi524 PARTE I.

tione confondono i motiui della natura. Gran temerità di voler' arriuare con l'Astrologia, doue non può arrivare la natura dell'istesso intelletto? Diceua bene vn Politico Spagnolo, che l'arre dell'Astrologia, èstata inuentata per confondere l'arroganza de Prencipi, che fi veggono necessitati a creder la stesfa buggia. Dio perdoni a quei Monarchi, che credono più volentieri alla menzogna d'vn'Astrologo, che gli mostra il male, che alla virtù di quel Configliere che li configlia il bene, tanto peggio che odiano il Consigliere, e rimunerano lAstrologo.

CON. Le Donne configliano bene all'improuiso, & i fanciulli, & i pazzi indouinano,

perche

Dialogo VI. 525 perche non hauendo raggione bastante per consigliare, dicono all'improuiso, ciò che loro detta il Cielo, e non la raggione. Onde se non è male di riceuere alle volte i consigli delle Donne, non sarà nè meno molto errore di credere agli Astrologi, che dicono in Terra, ciò che veggono in Cielo?

AMB. Dirò perche non si debbono credere, perche non veggono nulla, e dicono molto. Non conoscono loro la verità degli effetti, mentre gli è ignota la virtù delle cause, che però bisogna che diano nelle buggie. Oltre a questo gli Astrologi mostrano a'Prencipi le cose siture, per tirarne loro stessi l'honore, e il profitto, e forse per questa medesima raggione, non

PARTE I. 926

permette il Cielo, che loro ne tirino il profitto, e l'honore. Per me credo che i Prencipi del prefente Secolo, tengono gli Altrologi,in quella stima, che teneuano gli Antichi, l'Artefiei del veleno, cioè li chiamauano per auuelenare gli altri, ma poi li discacciauano per dubbio di non effer' auuelenati loro stessi. Così, chiamano al presente i nostri Prencipi gli Astrologi, per poter sapere il bene,& il male degli altri, ma quando poi si viene al particolare di lorostessi, li mandano via, acciò gli altri non possino sapere il lor male. Chi sa, to per me non vorrei afficurarlo, che quelle figure aftrologiche, non fiano come i circoli de' Nigromanti? Il cercare di sapere le cose future, o per via delle stelle, o per via del Demonio, è -quafi

DIALOGO VI. 527 quafi vna medefima cofa,cioe arroganza, & errore, temerità, &

ignoranza.

Con. Vi fono Prencipi veramente, che danno credito a' Maghi, non che agli Astrologi, volendo sapere dal Diauolo, ciò che non possono saper dagli Huomini, Nè sò la causa, perche se ciò si fa per cauarne male, è gran pazzia, se per cauarne bene peggio, esfendo grande sciocchezza, di credere che il Demonio sia dispensatore del bene. Meglio sarebbe d'applicar quel tempo che perdono, a cercar le cose future, nella visita delle cose presenti, dalla quale, & i Sudditi, e gli Stati ne potrebbono tirare beneficio, e profitto, tanto per lo presente, che per lo futuro.

AMB. Credo che sono tutte

tentationi diaboliche l'Astrologie, per distornare i Prencipi dall'occhio della politica, e confonderli il ceruello, per non vedere ciò che fanno, nell'occorrenze più nicestarie. Vederemo quello che sarà di questo 1666, noi siamo già di dentro, e Diò mercè gli Astrologi son salsi, vero

è che non li mancano giri, e ragiri per colorire i loro falsi pronostici. Dio sia con noi.



PARTE



# PARTE PRIMA. DIALOGO VII.

Nel quale si tratta della natur a, qualità, & essere d'alcuni Giudici, che minifirmo al presente, la Giustitia criminale, e ciuile.

AMB Iamo chiamati in questo giorno dalla Giutitia, per vedere vn

poco ciò che fanno i nostri Giudici. La materia è ampia, perche è vniuersale, & il sogetto è degno l'vna materia d'un particolare. Che peròstimo bene di trattenerci in questo punto, un poco più dell' ordinario, e vedere distiu-

# SE PARTE I.

tamente, con che modi si ministra la giustitia ne' Prencipati, e con che maniera nelle Republiche?.

Con. Oh in che laberinto, che andiamo ad entrare Signor' Ambasciatore, e dal quale credo difficile l'uscita senza vn'estra ordinaria diligenza, e fatica. Il nome di giustitia risuona bene nell' orecchie di tutti, ma il nome di Giudice, non si riceue bene d'ogni vno. Vn' Armeno ch'era venuto apposta in Italia, per informarsi delle Corti de' Prencipi, e del viuer Christiano, nel ritornare al suo Paese disse ad vn suo amico Italiano, Che haurebbe voluto, meglio cader dal Cielo in Terra per sua colpa, che salir dalla Terra al Cielo, per sentenza degli Huomini. E non diceua ciò senza gran fondamento di raggione,

### DIALOGO VII. raggione, ma perche sapeua, che quasi tutte le sentenze che danno gli Huomini tanto publici, che priuati, non riguardano in questi tempi, il merito della causa, l'honore della giustitia, e la consolatione de' Popoli, ma le racomandationi degli amici, il guadagno della casa, e la passione della perfona. Ogni volta che io veggo l'imagine della Giustitia, con gli occhi bendati, mi dò a credere, che non senza causa li Pittori, si sono rifoluti di farla comparir tale nella presenza degli Huomini. Forse che colui che la bendò la prima voltà non hebbe la mira a quella comun' esplicatione, che fa il Volgo al presente, mentre comunemente si crede, che la Giustitia comparisce ne' Tribunali con gli

occhi chiusi, per fartutti vguali,

532 per non guardar' in faccia a niffuno, e per dare a ciascuno la giusta misura, senza alcuna eccettione, tenendo ancora a questo fine nella man destra la spada, e nella finistra la bilancia.

AMB. Perche chiama ella questo vn' esplicatione del Volgo, le già i primi, e principali Filosofi l'hanno creduto tale, e tale ancora chiamata da' primi Scrittori dell' Vniuerso, tanto Gentili, che Christiani?

Con. Così l'hanno scritto, ma, non così forse creduto. Molte cose si scriuono con la mano, doue non entra che a gran forza il cuore, e molte restano nel cuore, che non si permette la publicatione alla mano. La Giustitia Signor' Ambasciatore, non hà gli occhi bendati dal capriccio di questo, e di quel-

DIALOGO VII. di quello. Sarebbe vn far torto a noi stessi di non voler che la giustitia si vegga. Ella medesima ha cercato la benda, & ella stessa con · le sue proprie mani s'hà bendato gli occhi, non già per non esfer - vista dagli Huomini, ma per non vedere tanti torti, tante ingiustitie, e tante Giudici, che danno sentenze di morte; ad alcuni da? quali loro stessi meritarebbero d'esser sententiati alle Forche, e liberano certi, che sarebbe nices fario impicare, per lo beneficio comune, e particolare.

AMB. Non mi dispiace a me tanto degli errori che commettono i Giudici, nel ministrar la giustitia criminale, perche a dire il vero, le colpe essendo publiche, e publiche ancora douendo comparir le sentenze, non possono sa-

Z

di meno i Giudici, di non inuigilare ne' propri errori, e vedere
eiò che gli altri veggono in loro?
Ma tutto il male confiste nelle
cause ciuili. Queste che sono particolari debbonsi piangere dal publico, perche da queste ne nascono le distruttioni delle Famiglie, e la ruina delle Case. E' facile a far del ciuile vn criminale,
etanto facile, che per la poco diligenza de' Giudici, se ne veggono ogni giorno l'esperienze.

CON. Veramente prima che in praticassi la varieta delle Corti, e la disferenza degli Huomini che le formano, credeuo che questo male d'allungar tanto le cause ciuili, non fossi comune, com'egli è. Mà per dire il vero l'esperienza m'hà insegnato il contrario, mentre v eggo, che ciò è vna

### DIALOGO VII. febre vniuersale, che afflige al presente tutra la Christianità. Gran miseria in vero, degna di compassione, e di pianto. Et a chi bastarebbe il cuore, di veder quel poueretto, spender cento scudiingiustamente, prima di guadagnarne dieci per giustititia? Qual'occhi lo potrebbono veder, senza piangere? qual cuore senza addolorarsi ? Gran caso. I Giudioi con i ladronecci segreti, la Cancellaria con le Scritture publiche, i Procuratori con la paga de' lor cicalecci finti, gli Autocati con i presenti che pretendono, ad ogni parola che parlano, e gli Sbirri con l'intimationi bene speffi, si mangiano il cento con gran torto, inansi che i pretendenti possino far risoluere i Giudici, a dar la sentenza d'vno, con gran

Z--4

### PARTE I.

536 raggione ? Oh come l'intese colui, quando diffe, che gli Huomini fono tormentati da tre nemici, cioè da' Medici, da' Teologi, e dagli Auuocati, da'Medici nel corpo, con tante medecine, da'Teologi nella conscienza, con tante opinioni, e dagli Auuocati nella robba, con tanti processi. I Barbari nel centro della Barbaria "si ridono del centro della Christianità, per molti rispetti, ma particolarmente, perche sanno, & intendono giornalmente, che vi sia tanta distintione, non dirò trà Christiani prossimi di Religione, ma trà fratelli prossimi di sangue. E perche tanta distintione, anzi tante dispute, e querele? Per vn palmo di terreno,per vn muro che minaccia ruina, e per vn' Albero che non porta frutto? E per .

# Dialogo VII. 537 E per questo dicono loro tanti processi, tante scritture, tante brighe, tante spese? I Turchi nell' Asia, non sanno mandare altre bestemie ad vn loro nemico, che desiderano vn gran male, se non che, di vederlo tra le mani de Giudici ciuili de Christiani. Ecco il buono concetto che habbiamo appresso i Turchi? Ecco come sti-

mano le sentenze de' Giudici?

AMB. Mi ricordo a questo proposito d'hauer letto, non sò in che picciola Historia, d'vn certo Bolognese, il quale haueua contrastato, non ditò con vn suo auuersatio pretendente, ma con la Cancellaria ciuile, per lo spatio di venti, e più anni, per non sò che picciola heredità; sempre obligato a cominciar di nuono, quello che pareua finito. Hora

## 538 PARTE I.

vn giorno nell' vscir della Cancel aria, tutto schizzinoso, vide menar nelle Forche vn pouero Huo mo, ( se pur tal titolo si può dare a vn Reo) dietro al quale, cominciò a seguire con gli altri, esclamando ad alta voce così, Oh quanto ii fimo felice fratello, nello stato doue ti veggo, mentre con una sola sentenza, si sei liberato dalle mani rapaci de Giudici. Tuti credi mifero, per effer condannato alla morte, dio ti credo forsunato per la stessa raggione. Se su sapessi, quanti dolori mortali hò io sof-. ferto ogni giorno per più di venti anni, dall' inginstine de Giudici, e dagli intereßi degli Aunocati, andaresti senza dubbio più volentieri alla morte.

Con. Non haueua molto buon concetto de' Giudici questo Signor Bolognese. Se tutti sossero della sua opinione, si potrebbono

chiudere,

DIALOGO VII. chiudere i Tribunali, perche i Giudici finirebbero presto le loro sentenze. Ma per dire il vero, io ancora lo credo così, e mi pare che sarebbe meglio per vn' Huomo, di perdere il corpo in questo Mondo, con la speranza di guadagnar l'anima nell' altro, che di perdere l'anima nel corpo, anzi il corpo, e l'anima appresso tanti processi. E chi sa se il Poeta hebbe riguardo a' Giudici quando disse che la morte è fin d'una prigion' oscura.

· AMB. Ne' Prencipati, i Sudditi sono molto sogetti a tali inconuenienti, ma nelle Republiche i Cittadini riceuono qualche consolatione maggiore, perche la quantità de' Giudici, pesa le cause molto più di quel che sa vn'solo, & ad ogni vno è permesso di dire li-

Z-6

beramente il suo bisogno, tanto, in publico, che in particolare doue che nel Prencipato, bisogna ricenere il torto per raggione, e canonizare per Santi i Giudici che son Demoni.

Con. Ella loda in questo le Republiche, & io trouo fogetto . da biasimarle: Il gran numero non fa altro, che confondere i Litiganti, e tenerli in vna continua apprensione, perdendo più tempo nell'informar questo, e quello, che nello studiare il processo. Di più a bisogna dalla matina a sera, e bene spesso dalla sera al matino, andar con il Capello in mano, domandando a questo vna gratia « ch'è giustitia, & a quello vna giustitia per gratia, oltre che gli vni vi consondono con l'ambiguità, gli altri vi disperano con la Speranza,

DIALOGO. VII. 547 ranza, e tutti comunemente vi fanno morire sperando. In Venetia doue risplendono aguisa di stelle, tanti Senatori accortissimi, e virtuosissimi, v'è vn Tribunale nomato Venti saui, che non voglio dire, che siano venti matti, ma diròbene, che toltone cinque, o sei, il resto olere ch'è esfeminato, appena quasisa leggere, e scriuere, e pure questi Ventisaui, (chiamamoli come vogliono esser chiamati:) fono quelli che giudicano della maggior parte delle materie ciuili, o per lo meno, le cause più confiderabili. V na fol cofa può coprire il difetto d'vna tal' eletione, perche tutto ciò che giudicano i detti Giudici, è sogetto a diuerse altre appellationi, onde loro seruono più tosto per spingere, che per precipitare. PARTE I. Diciamo il vero senza ascuna passione, chi giudica nelle Republiche? la parentela, chi condanna? l'ignoranza.

AMB. In questo s'inganna Signor Configliere il suo pensiere, perche nelle Republiche se giudica la parentela, non condanna l'ignoranza, ma la pratica, & esperienza? Vn Republichista ignorante, hà più pratica, & efperienza d'vn di quei Dottorastri, che tengono i Prencipi ne' loro Tribunali. I Venti saut in Venetia, non sono tanto matti quanto ella li crede, e v'afficuro che il più semplice, intende benissimo la giudicatura. Ma parliamo vn poco della Giultitia Criminale, la quale è molto peggio ministrata ne'Prencipati, che nelle Republiche. Dico molto peggio,

DIALOGO VII. peggio, perche basta vn solo capriccio d'vn Prencipe, per estirpare l'intiere Famiglie, tanto più che i Giudici, non guardano mai la giustitia della causa del Reo, ma il solo gusto del Prencipe, ondevna finistra informatione appresso di questo, vna cattiua impressione, è capace di condannare vn'innocente alle forche, e di contradir l'ordine dell' istessa natura. Ogni giorno se ne veggono l'esperienze, ogni momento s'intendono l'esclamationi degli offesi. Non sappiamo noi, che alcuni Prencipi, quali fi preggiauano del titolo di buono Catolico, per non dire che alcuni Pontefici hanno voluto che le sentenze siano date a lor. modo,non secondo le leggi?Non è vero che Sisto quinto disse vna

volta al Gouernatore di Roma; Che li Biglietti del Pontefice eran processi, e non per altro se non perche, hauendo vn giorno scritto egli al Gouernatore, che non mancassi di far morire non sò che prigioniero, questo gli rispose, che non v'erano testimoni bastanti, per finire il processo. Quanti Giudici hanno detto a' Prencipi, che mancaua ad alcuni Rei l'età, che danno le leggi, a quelli che debbono esser giudicati alla morte, e quanti Prencipi hanno risposto a'Giudici queste parole, Impicaseli, perche segli mancano gli anni, li ne daremo de nestri, che n'habbiamo di troppo ? Lo stesso Sisto n'era il . Maestro, e v'assicuro che hà fatto di eccellenti Scolari. Non sono molti anni che vn luogo tenente. DIALOGO VII. 545 nente criminale in Ferrara, parlando col Marchele Obice, il quale l'informaua finistramente d'un suo nemico, che bramaua di veder morire, gli disse Signor Marchese morirà se se se se sono.

Con. Questi esempi sono rari, e però non bisogna applicare all'vniuerfale, quello ch'è particolare. Ne' Prencipati ordinariamente i Giudici inuigilano nel far la gustitia, perche sanno che i Prencipi inuigilano sopra di loro. E benche alcuni s'addormentano sopra la sola speranza de' Giudici, ad ogni. modo non lasciano questi di dubitare, che si sueglino per vede-re i loro difetti. Non va così nelle Republiche, doue quell'istessi che sono Prencipi, vogliono esser Giudici, e quelli che sono

PARTE I. Giudici Prencipi, onde sogliono far le cose, con troppo auttorità, e secondo loro piace, e perche non sanno far bene, quello che son'obligati di far bene, fanno male quello che non son' obligati di far male. Le parentele preuagliono, l'amicitie comandano, e le racomandationi giudicano. Chi hà nemici in vna Republica da giusto, si fa reo, echi hà amici da reo, diuiene giusto. In somma la giustitia troua? d'intoppi per tutto.

AMB. Fanno dunque bene le-Republiche di Genoa, e di Lucca, quali hanno stabilito leggi particolari, con cui si prohibisce a'Cittadini di sedere in altri Tribunali che politici, onde per giudicar tutte le cause criminali, e ciuili, di qualsuoglia ma-

teria

Dialogo VII. 547 teria, tanto leggiera che graue, si chiamano Stranieri, a'quali se li dà ogni sorte d'autrorità, come Giudici. Anzi le leggi portano, che detti Forastieri siano di paese lontano de'loro Territori.

Con. Non lodo questa politica de'Genoesi, e Lucchesi, perche mi par che ciò sia vn vendere in qualche maniera la propria libertà. Se i Giudici Forastieri, fossero fabricati di pasta impeccabile, direi che questo è ben fatto, ma se sono Huomini come gli altri, e sogetti ad errare, conforme errano i Cittadini, perche chiamarli? La maggior politica d'vna Republica confifte, nell' informarsi bene spesso degli interessi degli altri Prencipi, eRepubliche, per hauer differenti massime da poter sciegliere nell'

occorrenze, e di nascondere a tutti, tanto quanto sarà possibile i propri interessi, acciò che gli altri non possino tirarno alcuno profitto. I Giudici forastieri, sono tanti spioni nelle Città libere.Le cause tanto criminali, che ciuili in ogni luogo doue si trouano, fermano vn misto di tutti i difetti, errori, e vitij che si commettono dagli Huomini. E se così è perche promettere, che questi fi publichino di fuori?perche fared' d'vn male segreto, vn male publico? perche pagare i forastieri, per venire a vedere, anzi a castigare i difetti de Cittadini : Mancano dunque non poco nella politica e forse nella morale, tanto Genoa, che Lucca, nel permettere dentro i loro Dominij, di Giudici Stranieri, che non fanno final-

DIALOGO VII. 549 no finalmente altro ch'empirsi lo spirito delle loro attioni cattiue, mentre sono di dentro, per publicarle doppo quando sono vsciti di fuori. Oltre a questo, se il fine di queste Republiche è buono, il giudicio degli altri non lascia d'esser cattino. Molti credono che se i Genoesi, e Lucchesi hauessero giudicio, e capacità bastante, per ben gouernare i loro Sudditi, che non chiamarebbero i forastieri per ajutarli.

AMB. Vna delle massime politiche, più degna di lode, che io trouo in Genoa, e Lucca, mi par che sia quella che osseruano, nel deputar Giudici Stranieri, per l'amministratione della loro giustitia. La giustitia criminale, e ciuile, è vno stromento, che sa intorbidare il sangue, & arricciare i cappelli di chi lo maneggia. Vuol'hauer seco tutta l'ani-ma, così conforme la politica ricerca tutto lo spirito. Lo disca-ricarsene è virtù, & è virtù, particolare, e profitteuole a'Republichisti, quali si veggono per lo più forzati, a far quel che gli altri vogliono, non quel che loro debbono. Oh quanto è bene per li Senatori delle Republiche, di lasciar il peso della Giutia sia criminale, sia ciuile ad altri, per poter maggiormente loro trattar quello della politica. Io non sò come può ben riuscire vn Giudice, che maneggia nello stesso tempo, insieme con la politica, la giustitia? trattar materie di stato come politico, e criuellar la raggione di quel processo

CON. La conservatione del-

gioni, di separar ne'Senatori la politica, dalla giustiria. PARTE I.

le Republiche com'ella sa, dipende dalla giustitia, e dalla politica, ma prima da quella, che da questa. Dà il Popolo al Senato la giustitia, e la politica dà il Senato al Popolo. Che però mi pasono degne di lode quelle Republiche, che formano i loro Giudici criminali, e ciuili di quell'istessa materia, della quale danno la forma, e l'es-

AMB. Mi pare che in questi tempi s'inuigila molto più nell'amministratione della Giustitia, di quelloche si faceua nel secolo passato, benche il Popolo stima che si vadi sempre peggiorando; l'ignoranza pare bandita da' Tribunali, tanto de'Prencipati, che delle Ropubliche, vezo è che questo bando non è comune

sere a'Politici.

DIALOGO VII. mune, e credo che fugge da vn luogo, per andare in vn'altro. Io ho veduto in Mantoa, non dirò vn Giudice, ma vn Presidente, non vn'Huomo ordinario, ma vn Nobile, il quale quando si trattaua di dar qualche sentenza, o di morte, o ciuile, egli prima gettaua segretamente in aria vna moneta, e fe cadeua con la Croce di sopra, daua sentenza di morte, e se con la resta di vita, e così ancora con la stessa regola giudicaua le cause ciuili. Questo modo di giudicare, durò nella sua persona, per lo spatio di venti, e più anni, e durarebbe ancora, se la croce non l'hauesse fatto portare nella Chiesa.

Con. Quel Senatore, che io hò conosciuto, e che viue ancora in Milano, nu par che sia molro

peggio di questo. Egli ogni sera prima d'andar nel letto sa vna lunga preghiera, nella quale prega il Signore di farli sognare alcuna cosa la notte, oltre che a questo sine doppo la preghiera, aggiunge la presa di non so che medicina molto violente.

AMB. Et a che fine s'affati-

ca tanto per cercar fogni?

Con. Perche secondo i sogni dà le sentenze, cioè quando sogna cose cattiue, amare, malinconiche, e dolorose dona sempre la sentenza contraria, & al contrario quando sogna cose buone, piaceuoli, & allegre la dona sempre fauoreuole, così per lo criminale, che per lo ciuile.

AMB. Questo non è vn giudicare secondo l'anima, e secondo IdDIALOGO VII. 555 do Iddio. Questo è vn far della Giusticia vn Sogno, e del Sogno vna Giusticia?

Con. Chi manca d'intelletto Signor Ambasciatore, non può hauer giudicio da giudicar le cause secondo la raggione. Dio ci guardi di questi tali Giudici, che giuocano alla morra la vita

degli Huomini.

AMB. Sapete perche, perche non fanno, quanto caro costa a vn Dio la vita d'vn'Huomo. Vaglia il vero, metterà più cura bene spesso vn Beccaio nell'
vecidere vn Vitello, che non già
vn Giudice nel far morire vn'
Huomo Io Io hò veduto, e parlato ad vn certo Giudice, il quale haucua giurato di dar (si spauenta la memoria a rammemorarlo) sempre il suo voto alla

PARTE I. morte, onde benche vno n meritaffe altro che il band egli non lasciana di condanna lo alle Forche. Anzi vn giori mentre il Segretario ch'era f parente, raccoglieua i voti, de la causa d'vn certo pouerett accusato a torto da' suoi nen ci, ( male che accade fouen alle Corti ) vedendo che quel buon Giudice, metteua il vo

di morte, s'abbassò nell'orecch dicendoli, signore questo Huomi innocente, a cui egli fispose, m importa, lo sò, meglio ch'egli muon

che io rompa il mio giuramento. Con. è troppo difficile p vn Prencipe, di conoscer l'abil tà de'Sogetti, degni di mont nel trono giudiciario. La ragio ne non basta, e l'esperienza s'il ganna Mà è obligato di rim

dia

DIALOGO VII. diare a quegli errori che procedono dall'ignoranza. In ogni cosa si troua rimedio suorche nella morte, s'vn Prencipe perde vna Prouincia, ne può guadagnare vn'altra, ma s'vn'Huomo perde la vita, tutti i Prencipi del Mondo, non faprebbono dargline ancor' vna, onde vn Prencipe è più tenuto alla ministratione, ò al meno a far ministrare vna buona giustitia, a'suoi Sudditi, che non già alla conseruatione del suo Stato. I Giudici gettano le sorti, nel giudicare, perche i Prencipi eligono loro per sorte, e giuocano alla Morra la vita degli Huomini, perche i Prencipi nella loro eletione, sono stati troppo humani. Se si creano i Giudici quasi dormendo, perche marauigliarsi se lo-

ro danno le sentenze sognando? AMB. Il volgo ignorante, mormora di quei Prencipi, che vogliono sapere minutamente, tutto ciò che si tratta ne' Tribunali, e pure dourebbono immortalarli, perche quello che pare vn'effetto di Monarchia assoluta, è vn beneficio comune del Prencipato. La vigilanza de' Prencipi, rende vigilanti i Giudici. Questi ministrano male la Giustitia, quando quelli dormono, mentre loro giudicano. Tra gli altri auisi che il Conte Duca diede a Filippo quarto, vno fù, che fi douesse fare in ogni camera di Configlio, vn finestrino, con vna gelosia, o sia craticola, acciò che non potendo Il Re interuenire con la sua persona al Configlio, potessero i Configlicii

DIALOGO VII. 559 figlieri dubitar che vi fosse per intendere.

Con. Dio sia lodato che l'Italia al presente non può lamentarsi de Prencipi, mentre vsano tutta la diligenza per lo benesi-

cio del Popolo.

AMB. Se non possono gli Italiani dolersi de'Prencipi,hanno ben, occassione di lamentarsi de' Giudici. Diciamo il vero con pace, e licenza de' buoni, quando vn ricco offende vn pouero, chi farà castigato, il Ricco che offende, o il Pouero ch'è offeso? senza dubbio il pouero offeso, perche la Giustitia si discaccia dalla Casa del Ricco a colpi di borsa. Basta vna parola indorata d'vn Ricco, per far impicare vn pouero à torto, e pure le parole di cento poueri non petrebbono condurre

vn Ricco sù il Palco, benche con raggione. Così va Signor mio, fiamo nel Secolo della Giustiria d'oro. Le colpe leggiere de' Poueri, volano nell'orecchie de' Giudici, e gli assassinamenti de' Ricchi, non hanno piedi per caminare, e se pure l'hanno son piedi da podagrofi, che non marciano senza il bastone. Si porta in questi tempi più rispetto a' Ladri, che compassione a' Rubbati, perche chi rubba sede trà gli ori, c chi è rubbato frà i legni. Questo male è comune al Mondo, & affai noto all' Italia. Vn folo rimedio si troua per discacciarlo, cioè il bandir l'oro dall' vniuerso, e come bandirlo se i Prencipi con tanta diligenza, e fatica lo cercano? Quafi tutti gli vffici che dispensano i Prencipi ( ecco il gran

DIALOGO VII. gran male)o che li vendono,o che li danno per rimunerare à quelli che l'hanno seruiti, onde non è marauiglia s'i Ministri, e Giudici cercano a danni della riputatione de' Prencipi l'interesse del loro danaro, e delle loro fatiche. In tutti gli vffici, in tutte le cariche è permesso a'Prencipi di metter Ministri a loro piacere, mà in quei Tribunali doue si tratta della Giustitia criminale, e ciuile, non possono, nè debbono metter altri Giudici, che difinteressati del loro feruitio. I Giudici che fon' obligati al Prencipe, fanno la giusticia, secondo il gusto del Prencipe, il Prencipe ch'è obligato a' Giudici lascia far la Giustitia, secondo il gusto de' Giudici.

Con. S'il zelo di Dio mini-Aa s

strasse la Giustitia, così conforme la ministra l'interesse degli Huomini, non sarebbe sorse ministrata da si satti Giudici conforme quelli che già la ministrano al presente. Mi siete troppo amico, per darui un voto, che non darei ad uno nemico, disse una volta un Consigliere d'una Republica, ad uno che domandaua d'esser Giudice criminale.

AMB. Io sò che il Duca di Mantoa Carlo primo, non volle mai permettere l'ingresso nel Senato, ad vn certo Dottore nobile, che domandaua con grandissime instanze, e racomandationi ad esse Senatore, e non per altro, se non perche, gli disse vna volta, Ch'egli cassignerebte meglio un Prencipe da bene, che uno cattino, parole che formarono nel cuore del Pren-

Prencipe sivistro pensiero contro di lui, credendolo vn' Huomo troppo inclinato al male, e poco amatore del bene. E veramente questo buon Dottore, che volcua far del Ministro criminalista, e politico, solcua dire, che sarebbe troppo briga per un' Huomo, di stindiare a farsi Huomo da bene, che basta di non sarsi odiare. Buoni consigli

da Giudice criminale.

Con. Ne ho conosciuto più di quattro, di quelli che volcuano far passare il bene per indiferente, & il male per ragioneuole, donando al vitio il colore della virtù. Questi sono quelli, che fanno de' Prencipi Tiranni, perche i Prencipi che vogliono seruirsi della libertà della propria auttotità godono d'hauer Giudici, e Consiglieri che sappino colorire il

male con il bene, mentre tutte queste parole, & opinioni s'indrizzano al gusto del Prencipe, e forse non parlarebbono così licensiosamente questi buoni criminalisti, se non fosse per obligare il Prencipe, il quale bene spesso fa del male, non tanto per la propria inclinatione, quanto per li

configli de' fuoi.

AMB. Sentite; fu accusato d'incesto nella Città di ..... vn certo Mercadante, il quale non fi tosto accusato, che venne da cens to proue conuinto. Questo delitto era diuenuto scandaloso all' orecchio del Popolo che aspettaua di vedere il castigo, conueniente all'enormità del caso. Mai buoni Giudici che doueuano sententiarlo, trouarono il modo di farlo fuggire dalle prigioni.

CON.

Dialogo VII. 565 Con. Forse le chiaui della sua bottega hauranno aperto le porte?

AMB. No, ma fecero questo

per non sò che politica.

Con E qual politica coman-

da impuniti gli incesti?

Con. Vi dirò, il Prencipe di quel luogo, erano già più di dieci anni che cometteua incesto, o al meno daua occassione al Popolo di far credere di lui vn tale scandalo, onde i Giudici credeuano di spauentare il Prencipe castigando il Suddito, e per ciò lasciarono impunita vna simile colpa. Non vi par questa vna buona politica da Giudici criminalisti. Non vi paiono degni da giudicare?

Con. voglia Iddio che di quefti tali non fe ne trouino al pre-

sente. Loro credono di far affai, col far niente, e fanno del male al publico, per non saper far del bene al Prencipe. Se tutti i Giudici volessero lasciar di castigare le colpe, delle quali ne sono inuestiti i Prencipi, o quanti Rei sarebbono Prencipi, & o quanti Prencipi Rei. Non occorrerebbe castigar più i latronecci, non gli adulteri, non gli homicidi, non le bestemie, perche vi sono Prencipi bestemiatori, Prencipi micidiari, Prencipi adulteri, e Prencipi ladri, tra il numero de' buoni che si troua, diviso quà, elà.

AMB. Le sentenze veramente che si danno in questi tempi, sono la maggior parte ridicolose. Credo che i Giudici non riguardano più le Leggi, nè comuni, nè particolari. In ogni sentenza par

che formino vna nuoua Legge, e ogni Legge pare bandita dalle fentenze che si danno al presente. Gli Auuocati s'affaticano, a cercar i passi dell' ordinanze delle Leggi, e statuti, e perdono il tempo, perche i Giudici giudicano secondo il loro capriccio. Stò a vedere che con il tempo, fi leui totalmente dalle sentenze quel termine, secondo comandano le nossi leggi, e s'aggiunga in suo luogo, secondo vogitono i nostri Giadici.

Con. Se li Prencipi mettono i Giudici come vogliono, non possono i Giudici far tutto quello che loro piace. Parlo in certi Stati, doue i Soprani si scaricano totalmente soura le spalle de loro Ministri, senza pensare che il render conto a Iddio, di quella sentenza ingiusta, stà al Prencipe, che

la permette, o che non la vede non al Giudice che la commette, o che non l'intende. Chi da l'occassone di far male, hà parte nel male.

AMB. L'origine di questo male viene, perche quando i Prencipi conferiscono ad vn sogetto qualche officio, per non render vana la loro eletione, vogliono mantenerlo, a spese della loro riputatione, & a danni del loro Stato. Quanti Prencipi si trouano che adulati da' loro Confessori, e Teologi, credono di non poter' errare nell' eletione de' Giudici, e Gouernatori, onde benche l'esclamationi degli oppressi, tormentano i piedi, non voglio dir l'orecchie, del loro Trono, con tutto ciò, fermi nella pretesa buona opinione, non si rimuoDIALOGO VII.

rimuouono nè a rimuouer quel -. Giudice, nè a rimediar' a quello inconueniente. Papa Innocentio era vno di questi. Nel suo tempo i Giudici instrutti da Donna Olimpia, vendeuano, non faceuano la giustitia. Le Forche non s'apparecchiauano che per raggione politica, contro qualche mendico, e perche l'oppressioni s'erano resi insopportabili, i poueri afflitti, & oppressi da quel modo di giudicar tirannico, con lagrimeuoli memoriali, ricorreuano al Pontefice, credendo di ritrouar ristoro alle loro oppressioni. Ma il buon' Innocentio, brauaua a quelli che li presentauano auanti gli occhi, con viue raggioni gli eccessi de' suoi Ministri, e li discacciana dalla sua prefenza con dirgli, che la dinina pronidenza l'haueua posso per le mani, persone che operanano la giustitia, con prudênza, e che sin come il Santo Spirito spira a' Prencipi nell'eletione di buoni Giudici, che così i Giudici veniuano spirati dallo istesso Santo Spirito nel far la Giustitia, onde basta-ua solo che la Sede Apostolica resiasse contenta.

Con. Volesse Iddio, che assisteme con Innocentio sossero morti tutti i Prencipi di questa tale opinione. Nè hò conosciuti alcuni che il Diauolo non poteua rimuouerli di certa specie d'impressione cattiua, in fauore de' Giudici cattiussimi. Vero è che bene spesso si ritrouano alcuni che vorrebbono sar del loro torto raggione. Che però quando le cose non vanno secondo il loro piacere, non si lamentano della

DIALOGO VII. 571 della for causa ch'è cattiua, ma de' loro Giudici che non son buoni, ond'è che subito ricorrono con il memoriale al Soprano, il quale visto, e considerato, non si troua altro che vn cumulo di malignità, la quale sa che i Prencipi non credano poi nell'occorenze la verità, e da qui auuiene che patisce per lo più la Giustitia.

AMB. Sono già trent'anni che viuo nelle Corti, tanto di Prencipi, che di Republiche, & in questo tempo, hò veduto bandire gran Signori, tagliar teste a Caualicri, consumar la facoltà in giustitia a Gentil'huomini, e castigare vn' infinirà di Galant'huomini, per hauer' hauuto questioni con alcuni rappresentanti della giustitia, ad ogni modo non

572

hò mai veduto impicare, o caftigare con altro castigo, alcuno di questi, come sarebbe a dire, Bargelli, Sbirri, Curiali, e simile razza, che per o dinario son cattiui di Natura.

Con. Non bisogna trouar questo sitano, perche quantunque loro, per ester di minor consideratione degli altri Huomini di conditione, non è possibile che habbino sempre raggione, pure per ester loro quelli che formano il processo agli altri, e che conducono gli altri in priggione, sanno trouare il modo di scaricarsi di tutte le colpe che portano sù il dosso, & incaricarne gli altri.

AMB. Dourebbono dunque i Prencipi inuigilare, e leuar questo abuso dalle Corti, e da'

Tribu-

DIALOGO VII. 573
Tribunali sopremi, perche sia come è giustitia di punir le colpe delle persone principali, così è crudeltà non che ingiustitia di lasciar' impunite quelle di tali Ministri, che sono il ritratto della viltà, e che corrompono la purità della giustitia.

Con. Di doue viene che anticamente si trouauano de' Samueli, che vecideuano gli Acabi, e degli Elij che simaltauano il coltello nel ventre de' falsi Profeti, e de' principali Senatori, che con le pietre lapidauano i Rei, & adesso per leuar la vita a quel Nobile, dirò a quel Prencipe, si piglia il

più vile della Plebe?

AMB. Vi dirò quelli istessi che prima erano Giudici della Giustitia, erano anco Carnessici delle colpe, perche si ministraua la giu-

stitia secondo il zelo di Dio. Christo istesso con le sue proprie mani, fece vn fragello, e fragello i profanatori del Tempio, perche il zelo diuino moueua le fue mani fagrate. Ma dopo che il zelo cominciò a raffredarsi, egli Huomini, a smarirsi da' Tribunali, cominciò anco a comparir la vergogna, perche ciò che prima gli Huomini di zelo stimanano honore, at presente quelli che sono spogliati di tal virtù lo stimano dishonore, segno cuidente che la giusticia non e negli Huomini, e che le colpe si castigano per pafsione. Che per ciò se adesso tanto vile è l'atione del carnefice, fa di mestieri che i Prencipi più sagaci, & accorti difendino, e sostenghino tal raza di gente, per non indebolir la forza della giustitia,

& in

DIALOGO VII. 575

& in confequenza tirar con quetto la rouina della foprana autorità, non che della propria persona.

Con. In quanto a me credo, ch'è stata arte, e politica de'Prencipi, di metter la carica dell' esecutione della Giustitia, in mano di gente tanto vile. Questa arte, (dico arte mentre i Carnefici vogliono al presente il titolo di Mastro) d'arruotare, di tagliar teste, e d'impicare, ha tanto dello spauenteuole, e terribile, che se vno Sbirro, o vn Boia, hauesse al suo mestieri, aggiunta la riputatione del nome, certo che in vece di far temere il Popolo, farebbono temere gli stessi Prencipi. 'In Venetia l'Officio di Bargello, o sia Capitan di Sbirri, che i Venetiani chiamano Capitan grande, non sono molti anni, che si

#### PARTE I. 576 daua ad vno de' prencipali Cittadini, anzi prima di questo li Nobili stessi haueuano a gloria d'esfere, ma dopo poco tempo, s'è cominciato a dare ad vn' Huomo della Plebaccia, acciò che i Nobili fossero più liberi, e non riceuessero ombra di timore alla vista d'vn tale Huomo. E nel Regno di Napoli, no sono cinquant'anni che gli Sbirri erano in tanta consideratione, che sino i Mercanti honorati domandauano (diciamo così) vna tal dignità. Mà al presente l'officio Sbirresco è tanto auuilito, che appena si possono trouar de' più vili huomini del

Regno per impiegare a tal meftiere, perche i Giudici, i Prencipi, amano di spauentar gli altri, ma non vogliono esser loro spauentati, e godono che il timore vadi da DIALOGO VII. 577 loro agli altri, ma non già che

dagli altri venghi a loro.

AMB. Da questo ne nasce l'insolenza de' Giudici, che fanno la giustitia con capriccio, perche non hanno alcun' ogetto, che li spauenti, loro essendo quelli che spauentano gli altri. Il timore di non errare da molte volte il ceruello dell' Huomo nelle smanie, e quello erra più, che più crede d'errare, securi d'errar coloro che non credono di poter errare. E' bene che vn Giudice si facci temere, ma per far giustitia, perche se si fa temere per l'arroganza della persona è cosa diabolica. Sarebbe meglio che vn Prencipe, fossi spauentato dagli stromenti della giustitia, che dallo sdegno degli Huomini. Nel tempo che i Profeti, erano insieme Giudici,&

esecutori della sentenza, non si vedeuano tanti riuolutioni di Popoli, tante insolenze nella plebe, e tanta libertà di parlare, perche la Giustitia haueua maggior credito, mentre non la maneggiauano altri, che Huomini di riputatione, & honore. Ma dopo che ne' Tribunali sopremi, si sono introdotti insieme con la maestà de' Giudici, la viltà de' Carnefici, l'insolenza degli Sbirri, e la temerità de' Manigoldi, si scemò in gran parte la riuerenza, de' Tribunali, onde se prima il ropolo riueriua la Giustitia, hora la Giustitia riucrisce il Popolo.

Con. Se ne i luoghi della Giustitia si mettessero Giudici degni di rispetto & honore, il Popolo temerebbe insieme i Giudici, c la Giustitia. Ma tolrone al-

#### DIALOGO VII. cuni la maggior parte non fanno quel che si fanno, che però il Popolo misura i Giudici, con quella istessa misura, che loro misurano la Giustitia. Quando penso che vn' Abramo, con le sue proprie mani, si risoluesse di sbranare il fuo vnico figliuolo, non posso non spauentarmi, e riuerir con la memoria vna giustitia s'esatta, & vn zelo s'ardente. E veramente chi poteua all' hora non riuerire i Giudici, vedendosi tanto zelanti della Diuina Giustitia, che per eseguirla puntualmente, non la perdonauano al fangue istesso. E dall' altra parte chi può non biafimarli adesso, se per la preseruatione delle loro passioni, non cu-

AMB. Mercè che non terrono

rano di trasgredire la Giustitia

nedesima?

98. PARTE I.

quello che operano. Vn Giudice che dà la sentenza, bisogna che temi, più d'vn Reo ch'è condannato, perche finalmente questo, non hà che pensare ad altro, che a render conto ad vn Giudice mentre è viuo, ma il Giudice bifogna che pensi, che le sue operationi sono esposte ad giudicio del Mondo, & a quello del Cielo, che conviene dar conto a Iddio, & agli Huomini, e che se vna volta egli giudica vn' Huomo, mille volte gli Huomini giudicano a lui.

Con. Non sò perche si costuma al presente non dico nell' Italia, ma quasi in tutta l'Europa, di tener gli stromenti formidabili della giustitia fuori le mura della Città, e bene spesso molto lonta no. Quì si veggono drizzate le

F

Dialogo VII. 581
Forche, là le Ruore, e non moiro discosto il Palco. A chi entra, & a chi esce della Città se gli appresentano tali spettacoli, anzi alle volte si lasciano gli giustitiati le settimane intiere pendenti nelle Forche, con qualche incommodo di chi ha poderi vicini.

AMB. Se lo timore delle Forche, e delle Ruote, non riducesse a segno i scapestrati, certo che le strade sarebbono esposte alla barbara discretione d'un' infinità d'Assassimi. Non sarebbero sicure le Città istesse, non che le Campagne, i Cittadini medesimi, non che i Viandanti. Con ragione dunque si armano per disesa della giustita tali stromenti, senza liquali la doue sono adesso le Forche, sarebbono i Banditi. Oh quanti s'astengono di rubbare per

· lo solo timore di non essere impiccati? Oh quanti son buoni, per

non poter effer cattiui?

Con. Ma se questo si fa per spauento de' cattiui, e per leuar, a buoni la tentatione di diuenir tali, sarebbe meglio di tenerli dentro le Città, doue la vista è più frequente, e non di fuori, che di rado, o poco si veggono. Ma per me fono dell' opinione d'vn certo Veronese, il quale motteggiana ordinariamente, con motti pungenti, ma veri, e ciò faccua per natura, Hora non so come vn giorno s'era introdotto a parlar con vn Giudice, intorno a certe Forche ch'erano state piantate fuori della Città, senza che alsuno fossi condannato a morire. Il Giudice nel discorso l'interrogo, Se sapesse la causa perche erano DIALOGO VII. 1833.

flate poste quelle Forche. Egli che
non mendicaua le risposte soggiunse subito, che la giustitia di questi
tempi, costumaua spauentar le Campagne, non le Ciuà, i Contadini, non
i Gentil' huomini, & i poucri non i
ricchi.

AMB. Tali stromenti veramente credo, che sono necessari di star sempre in ordine à vista di tutti, non tanto per atterrire i cattiui, quanto che per consolare i buoni. Dico consolare i buoni, perche qual maggior confolatione per vn buono, che di vedere pronti i Giudici a castigare il cattiuo? Vero è che molti cattiui, fuggono la faccia del Giudice nel vedere le Forche apparecchiate contro di loro, onde difficilmente possono cader nelle Reti, che per ciò meglio sarebbe di non armar

detti stromenti che nel tempo della necessità, o vero tenerle

dentro; e non fuori.

Con. Così appunto saccua Don Lelio Vrfino, Vicere di Cofenza, al qual'essendoli stato detto nel primo giorno del suo gouerno, che l'vso di quella Città era di tener le Forche sempre in ordine, vn miglio in circa discoste, egli rispose, che non era stato dal Rè mandato, per dar terrore a gli Alberi, ma agli Huomini, già che gli Huomi-. ni, e non gli Alberi peccanano, onde contradicendo a questo costume, ordinò che si piantassero dodeci passi, e non più fuori le porte del Reggio Palazzo. Anzi dirò di più, che non voleua che i corpi degli giustitiati, si leuassero dalle Forche, se non dopo otto giorni, qual ofa dispiacendo alla moglie,

DIALOGO VII. 585 bene spesso lo pregaua, che douesse far leuare quella puzza di sotto le loro sinestre, ma Don Lelio non rispondeua altro, che alla Giustitia puzzano più i corpi viui, che i morti.

· AMB. Hò letto l'Historia della sua vita, e sò che nel suo tempo tutti i Ministri di Giustitia, tanto minori, che maggiori, tremauano molto più di quel che faceua il ropolo, e caminauano per vna strada tanto dritta, che alcuno non sapeua trouarci vn solo intoppo, oltre che lo stesso Don Lelio confessaua, che se quella vista spauenteuole, non l'hauesse ricordato la purità della Giustitia, egli da se medesimo come Huomo fogetto agli errori, non haurebbe possuto far della Giustitia giustitia, già che la corruttio-

### 986 . PARTE I.

ne mondana, sapeua anco assertani soura l'incontaminabile Trono della Giustitia. E poteua dirlo perche quando egli arriuò in quella Prouincia, i Giudici erano più Ladri, de' Ladri istessi. Anzi se l'intendeuano con i Bandiri (vogli Iddio che non faccino lo stesso al presente) quali rubbauano a metà.

Con. Se i Giudici fossero d'yna Natura zelante come habbiamo detto, non occorrerebbe di tenere per spauentare i Rei, stromenti si ignominios. Quando vn Giudice è ornato d'yn santo zelo, e d'yna maestà incontaminata, può meglio spauentar le colpe, di quel legno insensato. Anticamente quando i Giudici andauano per la Città, a prostrauano riuerenti, anzi tremanti,

DIALOGO VII. tremanti, i cuori de' più fanti, non che de' più scelerati, perche in loro non v'era altro che fantità, prudenza, e zelo, nè altro si vedeua che giustitia, onde non haueuano bisogno di tener' i Patiboli a vista di tutti. Vaglia il vero, la vista di quella Forca in questi tempi, pare più capace di fermar l'impeto di quella sfrenata colpa, che non già l'apparenza di quel Giudice, mentre quel Giudice mena vita, contraria alla sua dignità, ma quella Forca non fa cosa contraria alla Giustitia, se pure la Giustitia, è ministrata da vn buon Giudice, e non già da vn cattiuo.

AMB. Più bisogno pare a me che habbino-di Forche i Tribunali, che le campagne, cioè a dire, che molto meglio sarebbe,

che i Giudici ioli vedeffero gli promenti di morte, che tutto il Popolo. Il Popolo vedendo quel legno vituperoso, s'appresenta inanfi gli occhi, la persona del Giudice, poco confaceuole alladignità che possede, & il Giudice si raccorda di fargiustitia. Che occorre mostrar' al volgo lo stromento di morte, s'egli con voci mutole par che dica tacendo Fate giustitia, Fate ginstitia? Questo mi par che sia vn modo di far che il volgo, facci giustitia contro i Giudici, non già i Giudici contro il volgo.

Con. Veramente per tenere alcuni Giudici in freno, bisognarebbe hauer sempre inansigli occhi, qualche stromento spauenteuole, che li forzasse ann trauiar dalla dritta strada.

AMB.

DIALOGO VII. 189

AMB. Questi mesi passari ritrouandomi di passaggio in Geneura, fui accompagnato da certi Cittadini, con ogni forte di riuerenza, e rispetto, a veder le cose più notabili tanto antiche, che moderne, che sono in quella Città, essendo io però incognito. Tra l'altre cose, e che più confiderai fù la Sala del Configlio, che è nel Palazzo publico , non per la sua grandezza, o bellezza,perche vna picciola Republica come quella, non ha bisogno di cose belle per consolare gli occhi de' passaggieri, ma di cose necessarie, e commode, per la fola commodità de' Cittadini. Questa Sala è lunga 60. piedi in circa, & a proportione larga. Tutto all'intorno vi sono le sedie de' Configlieri, sopra delle quali sì veg-

gono diuerse pitture, di pennello ordinario, che rappresentano Personaggi di vari Giudici. Ma quello ch'è più notabile, e curioso è, che questi tali personaggi in pittura, che rappresentano tanti Giudici, non hanno mani, onde si veggono i bracci munchi, e diformi.

Con. E che cosa vogliono fignificar con questo i Geneurini?

AMB. Che vn Giudice non bisogna che habbi mani per pigliar presenti, come si costuma quasi nell' vniuerso, ma solo intelletto buono per giudicare, buone orecchie per intendere, & occhi, e bocca per parlare, e vedere. Quella vista che stà sempre esposta agli occhi de' Consiglieri, non può non apportar be-

Dialogo VII. 591 tar beneficio al Senato, anzi al Popolo, alla Plebe. Il figurafi in ogni fentenza vn tale spettacolo, sa stare il Consigliere all'erta. E veramente in quella Città rubella della Chiesa Romana. Si vede vn'ordine di glustia, molto più esatto di quello che s'osserua, nella più sanaparte della Christianità, sogetta alle leggi della Chiesa Romana.

Con. Non sarebbe suor di proposito in vero, di metter attorno i Tribunali di Giustitia simili ritratti, quando però questi sossero capaci di comunicare al cuore del Giudice la rettitudine della Giustitia, ma dubito che bene spesso alle sigure senza mani, s'incontrano Giudici senza occhi. Quello che non sarà il

timore di Dio , non lo farà nèmeno vna cofa infensata. La bontà bisogna che venghi dal

cuore non dalle mani.

AMB. E'vero, ma se s'armano le Forche per spauentare i Rei, che per l'ordinario hanno il cuore. peruerso, perche non munire i Tribunali di stromenti capaci a spauentare i Giudici, che spauentano il male? La sola vista d'un dito minacciante in vn muro, fece sbigottire, anzi tremare Baltasarro. I Giudici sono tanto intenti (facciamoli questo honore) a castigare il male altrui, che non si ricordano di mortificare il proprio, per non dire che bene spefso negli altri fanno del bene male, e del male bene, & in loro non già male del bene, ma bene del male, come l'esperienza ci lo mostra

193

mostra ogni giorno.

CON. Se i Prencipi non s'adormentassero sopra la speranza de' Giudici, sarebbe vn grande stimolo per questi, a non farli vscire dal dritto sentiero della Giustitia, ma già che loro dormono, dourebbono per lo meno ne' loro Configli, tenere stimoli vigilanti. Le Forche, le Ruote, le Mannaie, donrebbono stare a vista del Giudice, non a vista del Reo. Il Reo nel vederli si burla, e sugge, ma il Giudice resta, e trema onde per non tremare, non vogliono vedere sfromenti spauenteuoli che minaccino solo a loro nelle sale de'Tribunali. Vno de' Signori Marchesi Paleologhi, vedendo la tardanza, anzi la corruttione de' suoi Giudici nel far giustitia, ordinò che si fabricasse vna sala,

con vn Tetto che minacciasse sempre ruina, e con vn suolo che staffi sempre in atto di precipitare, dentro la quale fece metter'il Tribunale, doue i Giudici stauano a sedere per giudicar questo,e quello, a vista di quelle mura, che minacciauano per tutto precipitio, onde pareua maggiore il pericolo di coloro che giudicauano, che de' giudicati, o per lo meno che doueuano giudicarfi. Ben'è vero che tale spauento, faceua fuggire, tutti, non che risoluere pochi ad abbracciare la giudicatura.

AMB. Ma qual credete che fosse il suo vero intento? Qual motiuo lo spingeua a questo?

Con. Acciò che i Giudici pensafero, che se loro non spediuano le cause tanto Ciuili, che Crimi-

nali,

Dialogo VII. 595
nali, per tutto se gli minacciauano ruine. Oltre di ciò, quel suolo, e quel Tetto, che stauano in
atto di precipitare, dauano ad intendere senza parlare, che mentre i Giudici apparecchiauano sopra la Terra gli instromenti sormidabili per castigare i Rei, che il
Cielo staua con il fragello in ma-

no per visitar le loro sentenze.

Amb. Se queste cose si volessero fare nel nostro Secolo, i Giudici non l'applicarebbono a zelo, ma a tirannia, perche loro ne Tribunali vogliono sedere con tutte le commodità imaginabili. Nè io lodarei questo penssero, dubitando che i Giudici in luogo di dar le sentenze non le precipitino tanto maggiormente. Se già li rincresce al presente di star nelle lor sedie così commode, hor giu-

PARTE I. 596 dicate quello farebbero, quando si vedessero circondati da preci-

pitij, e da spauenti.

Con. Così lo credo ancor'io, perche difficile si rende adesso, ciò che facile si rendeua all'hora. Prima ne' Tribunali, non fi costumaua di far tante ceremonie, & a' Giudici se gli daua solamente da sedere, non da godere. Al presente doue sedono vogliono il coscino, doue mettono i piedi lo scabello, e da' due lati poggioli coperti di Domasco, o velluto per appoggiare le braccia, che però alcuni di quei Giudici che forse non hauranno sedia da sedere in Casa, se ne vanno i primi, e sempre a buon' hora nel Tribunale per godere della maestà del loro trono.

· Амв. N'hò conosciuti di

questi

DIALOGO VII. questi rali più di due, ma' vn' in patticolare, tanto ambitioso di vedersi nel seggio maesteuole del trono giudiciario, che sino i giorni di Festa, se n'andaua a sedere nel fuo luogo tutto folo. Ma quello ch'era di più curioso, che l'Està nal tempo di quei eccessiui calori, egli andaua per ripofarsi nel suo Trono. Anzi vn giorno io medesimo lo scontrai nell' entrar della porta del Palazzo publico, e perche sapeuo ch'era fuori dell' hora di Giustitia, & hauendo seco qualche sorte di confidenza, presi animo d'armarmi della curiosità, (che negli Ambasciatori è virtù) & interrogarlo doue se n'andaua in vn tempo, & in vn' hora che chiusi i Tribunali non si vedeua nissuno in Palazzo. Egli pigliandomi per la mano, come se mi

598

voiese passar con confidenza, così mi rispose, Ho preso un vitio doppo ricenuia la carica di Consigliere, e Giudice, che m'è impossibile di poter'in alcuna manura dormire, fuori del luogo ordinario, done sto a sedere nell'hora di giustitia, onde per ciò son constretto d'andar a riposarmi un poco, nella mia sedia del Tribunale, già che la Natura che mi stimola al sonno, non mi vuol lasciare dormire nel mio terro. Andate (gli foggiuns'io) perche starete più commodo doue muoiono, che doue nascono gli Huomini?

Con. Era egli ficuro di dormir senza strepito, mentre gli Auuocati con il lor Bartolo, Baldo se ne stauano in Casa?

AMB. Che Auuocati? Questo buon Giudice era vno di quelli, che non hanno virtù, nè giudicio da vendere. Egli lasciaua

parlar

DIALOGO VII. 599 parlar gli Auuocati, tanto che loro piaccua, anzi li chiamaua

Passa rempo de' Giudici.

Con. Non era dell'humore d'vn'altro mio amico, che sedeua nel Configlio a mia man destra, il quale bene spesso s'appoggiaua foura la mia spalla, e dormina dal principio, fin' al fine di quella causa che si trattaua. Vero è che haueua vn poco di giudicio, perche non si metteua mai a dormire, senza dirmi, Vi prego di (negliarmi, quando l'Aunocato baura finito di parlare. Ma quel ch'è peggio, che non si tosto io lo destaua ch'egli sognando quasi, diceua sempre Adesso, Adesso.

AMB. Credo che gli Auuocati, e le parti interessate che stanno a vista de' Giudici, debbono ridere non poco nello in-

terno del loro cuore, vedendo i Giudici così poco attenti alle loro domande, e raggioni. E veramente è cosa non poco curiosa di veder vno stiracchiarsi di quà, l'altro stendersi di là, questo alzar la gamba destra, soura quel poggio, doue suol tenere il braccio destro, già caualcato sopra il sinistro, & in somma per tutto non veder altro che gesti, & atti, non da Giudici graui, e maesteuoli, ma più tosto d'Huomini pi-gri, affaticati, e quasi noiosi della lor propria vita, non che del carico, e dignità che possedono.

Con. Già che tanto amano il riposo i Giudici del nostro Secolo, non è mal fatto d'accomodarli come desiderano, non potendo loro accomodarsi al desiderio della Giustitia. Che se gli

prepa-

DIALOGO VII. 601 preparino dunque Coscini di piuma, appoggi di seta, e Sedie indorate, non già i precipitij de' Marchesi Paleologhi. Che si mettino a sedere per riceuere honore, non già per honorare.

AMB. Meglio sarebbe di vestire i Troni , o Tribunali de' Giudici delle pelli di tanti poueri innocenti, condannati a torto alla morte, dall' ignoranza, & ingiustitia di quelli che hanno il sol nome di far la giustitia.

CON. Come v'è saltato in testa questo ponsiero Signor'Ambasciatore? Che intentione è

questa sua?

AMB. Nonè mio pensiere, nè mia intentione Signor Configlierc. Altre volte si praticaua nel Mondo, o almeno se ciò non era comune all' vniuer so, fu per vn

Cc

rempo particolare ad vn Regno, e ad vn Tribunale. 4

602

Con. Ditemene alcuna cofa vi prego, non ricordandomi io d'hauer mai letto tal caso, degno di tanta memoria?

AMB. Alcune Historie racontano, che in vn certo Regno (non mi ricordo per adesso il nome ) v'era vn Giudice, che ogni altro nome farebbe stato corrispondente al suo merito, suor che di giusto, secondo risuona la voce di Giudice. La Giustititia l'era nemica, facendo a suo modo degli innocenti colpeuoli. Vn giorno secondo il suo ordinario costume, condannò à morte vn' Huomo, il quale non haueua ne pur yn minimo delitto, non che colpa graue, che lo dechiarasse degno di tale sentenza. Penetrato questo cafo

DIALOGO VII. caso nell'orrecchie del Rè, ordinò incontinente che si facessero tutte le pérquisitioni possibili, per vedere se già il sententiato fosse. stato veramente innocente, che fu in effetto ritrouato tale, onde sdegnato il Rè comandò immediatamente che viuo si scorticafse il Giudice, della di cui pelle si douesse coprire la sedia dell'altro successore, che doueua sedere in fuo luogo. La qual sentenza venne. allo stesso punto eseguita, con non mediocre edificatione de' Popoli, quali lodauano il Cielo di vedersi Sudditi d'vn Rè, che con tanto zelo s'affaticaua a far ben ministrare la giustitia?

Con. Questa è vna cosa molesto differente dell'altra, perche in quella che voi haucuate presupposto, le sedie doucuano esser

Cc 2

coperti delle pelli de' poueri innocenti, doue quì per lo contrario, si coprono delle pelli de' Giudici colpeuoli. Et io mi sottoscriuerei volentieri a questa opinione seconda, ma non già nella prima, perche a dire il vero, ciò sarebbe vn' incrudelirsi contro l'innocenza anco morta?

AMB. Così è veramente, nè io so come mi sia vscito ciò dalla bocca. Ma sorse il mio pensiero caminaua per la strada più facile. Vaglia il vero, doue pigliare i Prencipi riempiti d'un tal zelo come quel Rè, se già al presente i Prencipati son quasi tutti senza Prencipi è Voglio dir senza Prencipi, perche i Popoli li veggono più ne' Boschi dietro le Fiere, che ne i Tribunali auanti i Giudici. Di più essendo i Tribunali de'

Dialogo VII. 605 de' nostri tempi, troppo grandi, e spatiosi, facilmente si potrebbono coprire di pelli d'innocenti condannati alla morte, già che il loro numero è infinito, doue che sarebbe impossibile di coprirli di pelli di Giudici, mentre, i Prencipi li credono impeccabili.

Con. Credo che il gouerno cattiuo, degli Giudio ingiusti, non dispiace agli Huomini del nostro Secolo, mentre i Prencipi che son buoni, trascurano di castigar' i vitij de'Giudici cattiui, & i cattiui non vogliono farlo, per non scoprire con il castigo degli altri i propri difetti, & il Popolo che sarà composto di molto maggior numero di cattiui, che di buoni, credo che desidera più il male che il bene, rincrescendosi

presto del bene, e tardi del male? AMB. Il lamentarfi dell' ingiustitia è cosa pericolosa al presente, perche i Prencipi sono ranto attaccati a proteggere i loro-Ministri, che castigano più vo-Ientieri il Popolo, quando cerca giustitia, che non già i Giudici quando operano male. Che però bene spesso d'alcuni Prencipi si condannano come rubelli i Popoli, che domandano giustitia, e si dechiarano innocenti i Giudiciche comettono l'ingiustitia. E pure vn Prenčipe che vuol saluare l'vniuerfale, bisogna che castighi il particolare. Quando il Soprano conculca la Plebe, perde la Nobiltà, ma quando castiga la Nobiltà guadagua il Popolo, perche il Popolo si può guadagnar con la giustitia, mentre ama d'ha-\_ uerla

DIALOGO VII. 607
uerla in Casa, mà la Nobiltà
che l'ama per Natura in Casa
d'altri, e non nella propria, vuol'
esser'accarezzata, e nou castigata
per poter seruire il Prencipe, le di
cui carezze la fanno simile, e non
suddita. Per lo publico benessico
d'vn Prencipato, bisognarebbe
che i Giudici castigassero i Popoli con giustitia, & il prencipe i
Giudici con rigore.

Con. Vngran male trouo che corrompe, e guasta, non sò se l'Italia o l'vniuerso. Quel familiarizarsi con ogni vn, quel chiamarsi compare con Antonio, e con Pietro, quel fare il bussone con tutti, quell' andar tutto il giorno per le Piazze, quell' amoreggiar la Dame in Chiesa, quel girare i Bordelli, (mi perdoni la modestia de' buoni) dalla sera al mattino, qual

buona giustitia può egli operare? E pure vna gran parte de' nostri Giudici lo fanno. Hor giudicare che buon'esempio può riceuere il Popolo da simili Giudici, e che profitto possono questi cauare da compagnie così fatte? Ma se vi piace prestarmi meglio l'orecchie, vi dirò cosa da farui arricciare i Capelli. V'era vn Giudice nella Città di ..... non fono molti anni, carico di figliuoli, e con Moglie, a' quali poco pen-faua, perche tutto il suo affetto era indrizzato all' amore d'vna Concubina che idolatraua. Hora questo buon' huomo adultero, haueua vna volta nelle sue Priggioni vn giouine accusato d'vna colpa, della quale n'era innocente, n'haueua seco colpa maggiore, che l'esser nemico della fua

DALOIGO VII. 609

fua Concubina. Il giorno determinato per spedire la causa di detto giouine, questa empia Donna scrisse al suo Drudo vna letrera del tenore seguente, mio bene, se questo Huomo del quale habbiamo parlate si libera, o che io son constretta di morire, o di rendermi tra le sue braccia, o dell' vna, o dell' altra maniera, mi s'apparecchia il pericolo di perder quello che adoro. Viniamo noi in pace, se così vi piace con la sua morte. S'egli è innocente gli daro un poco di colpe delle mie. Che habbia lui l'amaro, e voi il dolce. Riceunta la lettera, sospese la causa, per tre giorni, e ciò per trouar tutti i modi, per renderlo con vn falso processo degno di morte, come in effetto lo fece, rispondendo al tener della lettera con queste parole, Ben mio. Se su che sei colpeuole,

CCS

per hauermi ferito il petto con un dardo d'amore te ne vai impunita, è ben raggione che muora l'innocenza che non hà colpa. Sono cambiati i tempi, perche prima si cassiguanno i Rei, e si liberanano gli innocenti, a desso bisogna cassigare gli innocenti, e saluare i Rei. State dunque allegramente, perche inansi che io sia tra le vostre braccia, e gli sarà nelle Forche.

AMB. Cosa spauenteuole solamente a rammemorarla. Ma ditemi su questo condannato alla morte?

Con. si, ma gli su fatta la gratia dal Soprano, con dieci anni di Galera. Hor che vi pare di questo Giudice, non sapea puttaneggiare la vita degli Huomini: Non pensaua egli molto bene alla sua conscienza ? Non faceua il suo officio con ordine ? Non scri-

uena

Dialogo VII. 611
ueua con vno stile eroico le lertere d'amore? Non componeua
bene le Tragicomedie? Ma che
dico? non seruiua egli con amore
il Prencipe? Certo sì, chi potrebbe negarlo, se la sua giustitia
era tutta amore?

AMB. Certo no, bisogna dire, perche egli seruiua come nemico del Prencipe lo Stato. Cattiuo amore era questo per lo beneficio comune. Quando l'Huomo è vinto, o ligato dall'amor delle Donne, non può far più cosa che vaglia. Guai a quel Regno che ha Giudici effeminati è Guai a quella Republica doue le Femine maluaggie son Giudici?

CON. Guai dunque all'Iralia, doue la maggior parte de'Giudici son fatti di questo humore,

e di fimii Natura.

## 612 PARTE I.

AMB. Ogni volta che penso ad vn certo buon Giudice, checonfigliaua le cause più importanti con la sua Amica, mi vien la fantasia di desiderarle l'Inferno, non che la morte. Questo notte, e giorno se ne staua con vna vile Concubina, alle di cui carezze cedeua tutti gli affetti del cuore. Per l'ordinario dopo il pranso, si la metteua a sedere fourail ginocchio, e tra gli baci, e vezzi vi si mescolauano ragionamenti politici, perche curiosa la Donna di saper gli interessi della Corte, non lo baciaua, senza che prima le racontasse la vita de' Prigionieri, e l'intentione ch'egli haueua di dar le sentenze fauoreuoli, e disfauoreuoli. Anzi questa infame Donnaccia, per maggior vituperio del Giudice, filoda-

DIALOGO VII. si lodaua in tutte le compagnie, che il suo amico, non faceua cofa in giustitia, che non lo comunicasse a lei prima. Hor accade, che vn giorno stando con essa questo Huomo effeminato, mentre leggeuano insieme il processo d'un Reo, la di cui causa si douea trattare il giorno seguente, la Donna credendo di saluar la vita di costui, lasciò vincer dal sonno il suo Amante, e poi con legiadria gli tolse dalla borsa il Processo, e stracciò tutte quelle carte (e d'auuertire che il processo era il vero originale ) le quali pareua à lei che potessero portare maggior pregiudicio al Reo, ritornando il resto nella medesima borsa. Portatosi la mattina seguente il Giudice nel suo Tribunale, con i suoi Assistenti, mentre si parlaua di questo huomo,

cominciò a leggere i punti principali del processo, ma quando si venne nel mezo non trouando ciò. che cercaua, accorgendosi dell' inganno, sospese la causa per due mesi, conoscendosi obligato d'efaminar nuouamente i testimoni dispersi di qua, e di là. Onde quel pouero Reo che credeua di vederfisbrigato, e fuori di quelle tenebre, fu forzato di dar principio a ciò che stimana dar fine. Che razza di Giudici son questi Signor Configliere, che si ritrouano al presente in Italia? ella tace, e non dice nulla?

Con. Che posso dire, se le lagrime m'accorano l'alma. Habbiamo sogetto da piangere Signor' Ambasciatore le miserie dell'Italia, ogni volta, e quando pensiamo a tali inconuenienti, e tanto

più

# DIALOGO VII.

più quanto che questo male, non e particoláre in vn luogo, ma comune, negli Huomini particolari. In Venetia doue la virtù, e la politica risplendono con tanta gloria di quel Senato, non mancano di simili Giudici tra vn si gran numero di Senatori, ornati d'una fingolare bontà, e d'vna cimentata prudenza. Vi fi trouano di Nobili che oscurano il freggio d'vna fi gran Nobiltà.Dico quello c'hò visto, e che mi dispiace d'hauer veduto quello che no vorrei dire. Sono quattro anni appun-to che rirornando io da Padoa in Venetia foura vna Gondola, scontrai vna Peota fopra la di cui poppa' v'era affentaro vn Senatore, che non voglio per riuerenza nomare, il quale teneua tra le braccia con atti lasciui, vna lasciuissima cor616 PARTE I.

ma corteggiana, accatezzando si insieme a vista di tutti quei Popoli, che come ella sà, s'incontrano da Venetia a Padoa da quella parte, e questa della Brenta, con non poco scandalo di chi il vedena, e con non poca mia mortificatione.

AMB. Nonè gran caso Signor mio che tra vn si gran numero, vi se ne rancontri alcuno cattiuo. Ma forse egli faceua questo per galanteria, oltre che io credo, che non possedea in atto carica publica?

Con. Era vno de'Configlieri, o sia vno de' dieci, del Configlio di Dieci, e ch'era ancor stato Savio grande, che poteua esser maggiore? Se poi egli lo saceua per vitio naturale, e per sodisfare alla lasciuità del suo senso, o per galanteria

DIALOGO VII. lanteria come ella crede, non sò, basta che l'attione era non poco fcandalosa per quelli che la vedeuano, e particolarmente non potei contenermi di non piangere, vedendo vna simile persona publica, commettere scandali si publici. Non nego io che i Giudici non siano Huomini còme gli altri, ma sò che bisogna hauer vna natura particolare, perche in publico conuiene effer tanti Dei, benche in segreto fossero tanti Demoni, e per ciò è nicessario di guardarsi d'offendere gli occhi, di chi li guarda, già che come persone publiche sono guardate da tutti.

AMB. Dio perdoni a quel voto che mette tali Giudici, & a quella Politica che non vi porta del rimedio.

618 PARTE I.

Con. Sarebbe vna briga non ordinaria di voler rimediare ad vn' abuso ch'è quasi ordinario. Mi pare che i Giudici in questi tempi ( sia detto con pace de' buoni) seruono di buffoni al Popolo, e se non ne vedessimo ogni giorno l'esperienza non lo direi. Ma che si può sentir di più curioso, di quello che sono per dirle. Nel Regno di Napoli, & in vna Città poco discosta da Bari, vidd' io l'anno passato, vn buon Giudice Criminalista, che la mattina a buon' hora condannò vn' Huomo alla morte, e poi la sera recitò in vna Comedia, la parte di due Personaggi, ma particolarmente quella di Zanni, nella quale riusci con tanta eccellenza, ché appena compariua in Scena che faceua ridere tutto il Tettro, o almeno

Dialogo VII. 619 almeno gli Huomini, se non le mura. Oh il buon Giudice, oh il buon Giudice?

AMB. Veramente non so come i Popoli, si possono risoluere a rispettar tali Giudici, che scialacquano con li scialacquatori, che pazzeggiano con i Pazzi, e che vituperano la vita de buoni, con la lor vita cattiua. Piacesse a Iddio che rifuscitasse vn Salone, per impedir simili abusi. Che politica è questa, di metter nel Tribunale della Giustitia, per castigare i vitij, Giudici che li seguono? Quando mai si vide il vitio sterminato dal vitio, la virtù honorata dall' ignoranza, il valore gradito dalla viltà, il merito inalzato dal demerito, e l'attioni faggie premiate da' vituperi? E pure, e pure, i nostri politici lo voglio-

PARTE I. 620 no, e credono che ciò fi possa fare per non sò che regole stregolare. Stò per dire che l'esterno del Giudice, bisogna che sia immacolato, altramente la Giustitia ne fa la penitenza. Il Popolo è composto d'humanità, onde non può giudicare che quello che vede.

Con. S'è vero ciò che mi diceua questi giorni passati vn Giudice, sarà non poco difficile

di conoscere il loro interno.

AMB. Che cosa vi diceua, non può esser che curiosa d'intendere, che però vi prego di

dirla?

Con. Mi daua egli à credere, che i Giudici sono formati d'altra maniera, cioè con tre anime da disponere a loro piacere. Con l'vna per seruire il Prencipe, con l'altra loro stessi, e con la terza-

la giu-

Di Alogo VII. 621
la giustitia. Ma quello che il più
mi piaceua, che gli daua vn'esplicatione piaceuole. Diceua dunque che con l'anima della Giustitia condannauano i poueri,
con quella di loro stessi i ricchi,
e con l'altra del Prencipe la Politica.

AMB. Non trouo questo cattiso, e l'hauer tante anime al proprio comando è vn gran profitto per li Giudici, perche ne possono mandare là doue vogliono. Ma dubito che queste anime che loro s'imaginano, non siano vn giorno la causa della perditione di loro stessi, della Giusticia, e del Prencipe, che lida la giudicatura.

Con. Sa ella Signor' Ambafciatore che io trouo di cattiuo nel nostro Secolo, e che impedisce i Gudici a far' il loro officio, quel torrente di racomandationi, che si veggono nelle lor Case. Se volessero render giustitia ad ogni vno, non potrebbono farlo, perche in questi tempi niuno si sida della giustitia. Ciascuno crede di perder benche vedesse chiara la raggione dalla sua parte, e quello che conosce il torto, s'assatica per guadagnare.

AMB. Catone non era di quelto auiso, egli insegnaua a' Popoli, the non si debiono pregare i Giudici per le cause giuste, nè importunare per l'ingiuste. Non insegnano ciò i nostri Ministri, mentre godono d'esser importunati per le cause giuste, e pregati per l'ingiuste. Io hò letto mille lettere di risposta a racomandationi

che

DIALOGO VII. 62; che hanno dato diuersi Giudici a questo, & a quello, e in tutte hò ritrouato cose offensiue al dritto della Giustira. Ecco come loro soglion rispondere. Slargard va poco la mano alla conscienza per servirla. Non ha di che temere il Prigioniero, perche troppo auttorità tiene ella foura dime. Sarei troppo ingiusto se condannaßi il Reo ch'ella mi racomanda. Il Prigionicro sarà liberato, non perche egli lo merita, ma perche V.S. lo comanda. La protentione sua, verso N.m'hà bendati gli occhi, in modo che l'hò liberato, senza leggere il processo. Non ho condannato il Reo, per non farmi reo con V. S. che con tanta caldezza me lo racomanda. La Giustitia haurà patienza per que sa volta, perche voglio che l'auttorità di V.S. la preceda. Ecco come trauersano con le racomandationi la Giusti624 PARTE I.
tia, che loro fanno. Ecco come
le belle parole rompono la sostanza de Processi ?

-Con. Le Donne, e i figliuoli sono in questi tempi impedimenti potenti, a trauersar la Giustitia, e che in fatti la trauersano. Tutti i giorni se ne veggono l'esperienze. Ho conosciuto vn Giudice nella Lombardia, per non dir nel Ducato di Modona, che teneua fempre le mani aperte, per riceuere tutto ciò che gli veniua dato. Appo lui quello che più offeriua, haueua ragione, e bene spesso riceueua d'ambi le parti, dando il torto alla borsa più legiera. Ma, quel che più importa, che s'accorgeua di questo errore, e ne faceua accorgere a colui che l'offeriua il presente, perche chiamaua sempre in disparte, coloro che seco tratDIALOGO VII. 625 co trattauano, e quando alcuno gli metteua nelle mani, qualche dozena di doppie, egli non mostraua il ritenuto a riceuerli, ma però quasi piangendo, soleua escusarsi con le formate parole. Per Dio s'io non hauessi sigliuoti, non vorrei nulla, ma quel che faccio, lo faccio

18-27 .

per loro non per me.

AMB. Dio volesse che questo tale sossi solo di questo humore; ma dubito che ne siano pieni la maggior parte de' Tribunali. Poco si pensa hora alla virtù, & alla bontà, perche non sono cose da lasciarle per testamento. Niuno si cura d'altro, che delle ricchezze, le quali possono trasserirsi dalla persona a' discendenti. Si veggono desiderij tanto sregolati, & vn' ambitione si cieca, che ardisco dire con licenza de' buo-

ni, che tra i Giudici maritati non si conosce più nè Iddio, ne gli interessi del Prencipe, ma la sodisfatione de'suoi propri figliuoli. Er ecco quello che fa piangere in questi rempi le Republiche, e i Prencipati, mentre veggono più Giudici, che Giustitia. Roma si mantenne sempre in splendore, e sempre vittoriosa stese i suoi. confini, fino a tanto che i Romani, offeruarono la legge stabilita da loro, di non mandar ne gouerni delle Provincie, e Città, Gouernatori, e Giudici, che haue [sero Moglie, e Figliuoli. Ma quando tale legge cominciò a romperfi, cominciò anco a scemar di riputatione la Republica, perche l'affetto che quel Gouernatore dana prima al publico, lo daua poi al particolare, mercè

DIALOGO VII. 627 mercè che credeua crudeltà di non stabilire la Fortuna de'Figliuoli, anco a costo del suo honore, & a danni della riputatione della giusticia.

Con. Il Prencipe Mauritio d'Orange la di cui fama vola per l'vniuerso, non volle mai maritarsi, dubirando forse, che facendo figliuoli, la consideratione della loro Fortuna, non lo riducesse ad intraprendere alcuna cosa al pregiudicio della sua Patria. Oh quanto meglio farebbe ministrata la giustitia, se i Prencipi in luogo che riempono i loro Tribunali di Giudici maritati, e carichi di figliuoli, li riempissero d'Huomini spogliati di figliuoli, e di moglie. La Donna. naturalmente si scaida a persuadere l'Huomo, per farlo condes-

- 1

G

scendere alle sue sodisfationi, onde è che ogni vno ricorre a parlare (male che regna particolarmente al Regno di Napoli) alla
moglie del Giudice. So ancora
io che l'huomo può sempre restistere, ma non sempre resiste alle domande vezzose delle Donne, e gli esempi straordinari che
son rari, non producono di quegli abiti, che vogliono hauere degli atti frequenti.

AMB. Il meglio sarebbe di leuar l'occasione, che difficilmente si può leuare, senza leuare dal Mondo il Mondo. Chi non hà moglie, tiene la Goncubina ch'è peggio. Bisogna la prima sosa pregare Iddio, che habbipietà del suo Popolo, col prouederlo di Giudici buoni, e nello istesso tempo cerearli tali. l'HuoDIALOGO VII.

629

mo sauio, sa operare sauiamente, onde saràbene di metter ne' Tribunali la virtù, con la quale se s'erra, l'errore sarà escusabile, & i Prencipi, & Elettori di Republiche che veggono l'esterno, non son'obligati di render conto a Iddio che solo vede l'interno.

Con. Ben detto, perche vn virtuoso non può errare, e s'erra, erra poco, mentre se cade con la tentatione humana, sa leuarsi con lo stimolo della virtù, oltre che gli errori in vn virtuoso, non sono tanto guardati dal Popolo, come quelli d'vn ignorante, lasciando l'ignorante correr libero l'errore a vista di tutti, & al contrario nascondendolo il virtuoso dagli occhi del publico, ond'è che habbiamo veduti pochi Pren-

#### PARTE I.

630

cipi virtuosi perire, ma molti ignoranti perdersi, anzi tutti si sarebbono persi, se l'aiuto della virtù non l'hauessi soccorso.

AMB. Chiaro è che se l'ignoranza non corrompesse la maggior parte de'Tribunali, che le cose caminarebbono d'altra maniera, e non vi sarebbono tante sentenze ridicolose per non dir' altro. Credo fermamente che in questi tempi, meza dozena di Giudici dotti, e di buona esperienza, trouarebbono gran materia di piangere insieme, e di ridere, in tutte le sentenze che danno certi Giudici poco pratici, niente dotti, e del tutto inesperti. Ogni volta che penso ad buon' Huomo d'Orvieto, ch'era vno della Giustitia in ..... mi vien voglia di mandarli mille. mal'anni.

DIALOGO VII. 631 mal'anni. Egli sempre che vedeua alcuno di quelli, a chi haueua dato sentenza contraria s'escusaua con dirgli scusatemi vi prego, perche il mio mal di testa, m'hà fatto far quel che hò fatto.

Con. Questo era capace di dar nuono principio al processo,

con nuoue appellationi.

AMB. Si se non sossiro stati noue Giudici in quel Tribunale, oltre che alcuno non badaua alle sue parole, spacciato già da tutti come ignorante. E veramente che si può veder di più curioso, egli s'accusaua reo, senza che alcuno lo potesse conuincere, perche in vn luogo doue i voti sono segreti, le parti si lamentano di tutti, e di nissuno, onde non era facile da penetrarsi, se il suo voto cra stato sauoreuole, o con-

632 trario, benche la sua intentione fosse, di far del contrario fauorenole, e del fauoreuole contrario, per dechiarare forse ad ogni vno; quel suo male di testa, che seruiua d'escusa a' suoi errori.

Con. Non sò che infermità fosse quella d'yn' altro Giudice che io hò conosciuto nel Regno di Napoli. Questo non trouaua hore più noiose, di quelle nelle quali bisognaua assentarsi nel Tribunale della Giustitia. A quello che l'andaua a far instanza contro alcun Ladro, gli rispondeua ordinariamente; Se tu haueßi quardato il tuo, non ti farebbe flato rubbato, e queste erano le consolationi che daua al Rubbato, e le diligenze che faceua contro del Ladro. Gli Homicidi più enormi non crano mai da lui castiDIALO. VII. 633
castigati con pena di morte, anzi
dissicilmente con vn bando della
Città, e di rado la Galera per due
anni, e la ragione ch'egli allegaua era, Che alla morte non v'era
rimedio, onde se non si poteua risuscitare s'ucciso, con la morte del Reo,
che egli non era di parere di sar perdere al Rè due Vasalli, potendosene

Saluare vno.

AMB. Così appunto saceua vin altro che io hò conosciuto di là de'Monti, il quale per poco, o niente mandaua gli Huomini in prigione, e quando i parenti andauano per trattar la libertà d'alcun prigioniero, eglitrouaua sempre il tempo corto, che però diceua che le Prigioni erano simili al ventre delle Donne, onde bisognaua star noue mesi di dentro.

Con. Sarebbe stata vn'opera

## PARTE I.

614 corrispondente al suo merito, e di non poca giustitia, di far prouare a lui, quello ch'egli faceua gustare agli altri. Vi fono Giudici che pizzicano del Tiranno, con vna certa specie di Tirannia, molto peggiore di quella, degli antichi Tiranni, mentre fotto il manto della giustiria, esercitano rigori non ordinari. Le Prigioni non paiono fatte per li Rei, ma per l'Innocenti, non per atterrire, ma per arricchire. Credono di far gran giustitie col riempir d'Huomini le Carceri. Che importa che si trouino doppo innocenti, pure che il Carceriere, e la Curia riccuino i loro emolumenti come colpeuoli? Non sono sei mesi che vn certo Segretario in Venetia, più scaltro del Diauolo istesso, configliaua vn Forastiere d'apprefen-

DIALOGO VII. presentarsi d'inansi i Giudici, di non sò che Tribunale, doue da' fuoi nemici era stato accusato, d'hauer hauuto comercio carna le, con vna giouane Hebrea, della quale accusa n'era del tutto innocente. Non trouaua difficoltà alcuna il Forastiere, di comparir nella presenza de' Giudici, per far vedere la sua innocenza, ma quando intese dal Segretario, che bisognaua entrar nelle Priggioni, certo diede alle smanie, risoluendosi di lasciar più tosto la Città, e farfi bandire, che di condescendere à configli del Segretario, il quale si seruiua delle più belle persuasiue, che si possono imaginare, per far risolucre detto Forastiere ad entrar nelle Carceri. Tra l'altre raggioni che allegaua il buon Segretario, per Dd 6

536

conuincere il preteso reo, vna era, che l'obligaua a credere, Che la moda di Venetia, portana d'entrare, in prigione per ogni minima cofa, ma che però non si facena altro ch'entrare, duscire. Il Forastiere non potè contenersi di non rispondere.Che non si maranigliana più de Francesi, che cangianano la moda negli abiti, già che l'Italiani la tenenino nelle Prigioni. E non creda ella Signor' Ambasciatore, che questa sia vna fauola ? La maggior parte de' Segretari sono di questo humore in Venetia, perche tirano in questa maniera contributioni da tutte le parti, cioè dal Capitano degli Sbirri, che accompagna in prigione, e dal Carceriere che tien le Chiaui, onde è che. sempre constringono, o per meglio dir che trouano i modi, di

DIALOGO VII. far'entrare per ogni minima cosa in prigione. Anzi se quei prudentissimi Senatori, non inuigilano a questo abuso, con il tempo riceuerà non poco detrimento la giustitia di quel Senato, stimata da tutti intatta, e giustissima. Che non si lasci in mano de'Segretari vna tal libertà ? Già è noto a Cittadini, e Forasticri che loro sel'intendono, con i Capitani di sbirri, e Carcerieri, da'quali tirano il terzo di ciò che guadagnano, che però oltre i loro emòlumenti ordinari, procurano di far guadagnare a questi, per lo loro profitto. Questo male ad ogni modo mi pare comune, quafiin tutta l'Italia, & io sò che gli stessi Giudici, quando mandano alcuni in prigione, veggono la loro innocenza, ma lo fanno, per

non

DIALOGO VII. accade ad Emilio Censorino Tiranno d'Egesta Cirtà di Sicilia, il quale fece premiare Aruncio Patercolo, col far mettere lui il primo, per prouar quel Cauallo, ch'egli medesimo con la sua inuentione haueua fabricato, di bronzo, per far morir gli huominidentro, senza sentir la voce humana, che suol muouere a compassione. Se i Giudici prouassero così allo spesso le prigioni, come allo spesso mandano prigionieri, v'assicuro, che non sarebbono tanto indulgenti. Stimano loro, come credo, la medesima cosa di mandare in prigione, e d'esser mandato. Che importa a loro che vn' Artiggiano, perda parte della riputatione, e tutta la giornata intiera, pure che il Carceriere guadagni quel giulio, del

640 quale loro ne debbono tirar la metà? Che sia buono, che sia cattino, che sia innocente, che sia colpcuole, che importa questo, pure che habbi da pagare? Non hò veduto vn Giudice io, che haueua giurato di non lasciar passare vn giorno, senza mandare alcuno in Prigione, onde mentre si trouaua à letto vna notte, ricordandosi ch'era passato il giorno, senza sodisfare al suo giuramento, fece leuare il suo Camariere per chiamare gli sbirri, quali giunti alla sua presenza, ordinò che si menasse in prigione il medesimo suo Camariere, acciò non peccaffe, col trasgredire ad vn tal giuramento?

Con. Piacesse al Signore, che qui terminassero tutte le sentenze sciocche che danno, e

com-

DIALOGO VII. commettono i Giudici nell'Italia, per non dire mell'Vniuerfo; Dio volesse che i loro difetti, anzi ingiustitie si nascondessero nelle prigioni, e non si publicassero nelle Piazze? Sarebbe gran consolatione per la Christianità, che si vede burlata dal Paganesmo, per ·la consideratione d'alcuni fuoi Giudici, che sanno quello che dicono, mà non già quello che fanno. Per me credo fermamente, che chi volesse, o per meglio dire, chi potesse fare vn Catalogo, o giornale, di tutte le sentenze spropositate, e dell'attioni ingiuste de'Giudici ch'escono in questi tempi da' Tribunali di Giustitia, darebbe gran materia all'Vniuerso di trattenimento ridicoloso, Vero è che le migliaia delle Famiglie ruinate,

642

cambiarebbero il riso in pianto.

AMB. I Prencipi grandi, e le

AMB. I Prencipi grandi, e le grandi Republiche, che hanno molti Sudditi, e Cittadini da sciegliere, possono rimediare, almeno a quelli inconuenienti chiari, e manifesti, che tutti già veggono, col cercar tra i più cattiui i migliori. Ma le Republiche picciole, i piccioli Prencipi, qual rimedio potranno apportare a tanti abusi? Quando Iddio promese al suo Patriarca, che perdonerà a tutto il Popolo, pure che se ne trouino cinquanta di buoni,il pouero Patriarca appena ne potè trouar cinque, tra vn fi gran numero di tre cento,e più mila persone. Il male si troua senza cercarlo, mail bene difficilmente fi. troua, se non si scieglie tra vn'infinità d'opere buone, perche l'apparenza

DIALOGO VII. parenza del bene inganna, ma non già l'apparenza del male. Che però stimo, che chi non lià gran numero d'Huomini, difficilmente nè può sciegliere pochi capaci di poter sostenere con honore, le cariche della giustitia, ond'è che le Republiche picciole fono tanto inbrogliate, che non sanno più che Giudici mettere per lo buon gouerno dei loro ståti Se mettono Giudici poueri diuengono ladri, tali facendoli la necessità, se ricchi tengono sempre la Città in carestia, mentre per vendere il loro molto caro, procurano d'alzare il prezzo ad ogni cosa. Meglio sarebbe però, fecondo il mio credere, che i Giudici fossero poneri, e ladri, che ricchi, & auari. Il latrocinio è vn male che offende il folo partico644 PARTE I.

lare, ma l'auaritia è vn vitio che offende tutto il publico, & ogni particolare. Non impedifce il latrocinio ad vn'huomo d'esfer liberale, ma però l'auaritia lo fa sem-

pre ladro, e tenace.

Con. La richezza in questi tempi è diuenuta Tirannia. I Prencipi tiranneggiano i Popoli col leuargli il danaro, & i Popoli firanneggiano i Prencipi col negarglilo. Da quì auuiene che preuagliono in ogni cosa più i ricchi, che i poueri, mercè che il danaro è vna chiaue che apre per tutto.

AMB. L'oro mi par che habbi bandito al presente, la virtù, e stò per dire ogni sorte di bontà quasi dalle Republiche, & ogni specie di valore da Prencipati. Tutti studiano con grand'

ardo-

DIALOGO VII. 645 ardore, la maniera di diuenir ricchi, ma pochi si veggono affaticare, nell'acquisto della virtù, e del valore. E se pure se ne trouano alcuni che s'affaticano, lo fanno con la speranza di veder partorire la virtù richezze, & il valore tesori, come mi pare, e Dio volesse che così non fosse?

Con. Non possiamo con tutto ciò lamentarci, per gratia del Signore, della nostra Italia?

AMB. Non dell'Italia, ma ben si degli Italiani. Vero è che non si vede ne' gouerni vn numero sì grande, come già si vedeua prima, di quei Giudici che habbiamo parlato. Ad ogni modo meglio sarebbe per lo benesicio comune d'estirparli sino da' fondamenti, per non poter pullulare più. CON. Se non sono estirpati, almeno son ficuro che sono odiati. Con tutto ciò bene spesso, si rancontra più quel nemico che si sugge, che non già quell' amico che si cerca. Dio spiri a tutti il bene del



publico.

PARTE



# PARTE PRIMA. DIALOGO VIII.

Doue si discorre delle Republiche, che non possono conseruarsi, senza leuare l'occassione degli scandali più piccioli, e le persone più scandalo.

Амв.

E i Cittadini delle Republiche Democratiche, & i Go-

uernatori dell' Aristocratiche, hauessero quella cura così esatta, e quel zelo tanto ardente, nel gouernare il publico, che già hanno nel conseruare il loro particolare, felici si potrebbono dire

le Republiche, efortunati coloro che in esse vi nascono. Ma il Secolo è tanto peruerso, che queste cose, sono più tosto da desiderare, che da vedere, mentre si troua tanta corruttione nelle Città, e gli Huomini così attaccati al maneggio de'loro propri interessi, che difficilmente si potrebbe rimediare ad vn si gran disordine, e ridurre l'imperfetto nello itato di perfettione, senza dare vn'altra natura buona, alla natura cattiua, anzi senza rinuersare l'vniuerso, già che gli Huomini fanno del male naturalmente, e del bene forzatamente.

Con. Siamo veramente in vn tempo tanto calamitoso, che in tanto non è deplorabile, in quanto ch'è comune. Girate la Terra, trauersate i Monti, traualicate i

Mari,

### DIALOGO VIII. 649 Mari, che cosa vederete? non altro che Huomini addolorati, lamentarii della corruttione de' tempi, del cattiuo gouerno de' Ministri, così Regi, che di Republiche, ma non si vedrà nissuno però applicare il male a se stesso, e pure non il publico al particolare, ma il parricolare al publico porta danno, e ruina. Il Mondo è come vn' Horiuolo, se quello che lo gouerna, non lo sà gouernare lo guasta, nè la colpa si deue all' Horiuolo che non vabene, mà a colui che non sà aggiustarlo bene. Se s'instruiffero come conviene i figliuoli in Casa, se si dassero i fondamenti della virtù alla giogiouentù, alcuni Senati farebbero pieni d'Huomini, e non di Bestie, di Dotti, e non d'ignoranti,

di saui, e non di matti. Ne vi pa-

650 PARTE I.
ia strano s'applico il male de' Senati alla tenera età de'figliuoli, perche a dire il vero, io medesimo hò veduto in alcune Republiche, tanta insolenza ne'giouinotti, che non solo, si faceuano lecito di perdere il rispetto a'più grandi, ma la riuerenza a'propri genitori, facendosi il tutto

lecito.

AMB: Ella l'hà veduto, ma io fon forzato di vederla ogni giorno. Dio perdoni a quei Padri, che tanto fi scaldano persolleuare i figliuoli, a' primi gradi delle Republiche, e tanto poco fi curano a farli educare, stò per dire Christianamente, non che sauiamente.
Vn giouane mal' instrutto in vna.
Casa particolare, come può riuscir bene in vn Senato publico?
Ma perche biassimo il Padre, che
lascia

### DIALOGO VIII. lascia crescere il figliuolo, nel grembo de' vitij, fe l'amore gli accieca gli occhi, se la passione naturale, non gli lascia vedere i difetti, quali naturalmente si nascondono dalla vista del Padre? Diafi la colpa al Senato ch'è tutto occhi, e non li vede, o per meglio dire, che li vede, e li permette, che l'intende, e li protegge. Le picciole piante ricercano maggiore, e più assiduo gouerno che le grandi. Cattiuo Giardiniero sarebbe colui, che trascurasse di visitar allo spesso quella pianta ancor tenerella, con la speranza di vederla solo cresciuta, e piena di frutti ? Infelice Senato si può dir quello, che poco cura l'educatione de' figliuoli, e che molto si fida di trouar'

huomini maruri a suo tempo?

PARTE I.

Cattiua cosa in vero, di seminare spine, con la speranza di raccogliere rose ? Gran miseria certo, e poco sauio consiglio, di sperar che la giouentù con il tempo si maturi, e di vitiosa diuenghi virtuosa? Il vino che comincia vna volta a traboccaré nel peggio,. è più facile di diuenir buono aceto, che buon vino? Quei difetti che nasceno, per non dir che crescono, con i figliuoli, non sono facili da scancellarsi. Di cento Specchi machiati, difficilmente se ne può purificar' vno fenza spezzarsi, a correre almeno rischio di rompersi. La virtù preuede il male, con la sauiezza, ma il bisogno lo rimedia con la prudenza, e pure beno spesso è più facile di preuederlo, che di rimediarlo Guai a quelle Republiche

DIALOGO VIII. 653 bliche che trascurano, come fanno con tanta negligenza le cose picciole, e gli errori nel primo aborto? Quella spina che non si suelle mentre è teneretta, punge nello sbarbarla dopo diuenuta grande. Sembra poco a' Padri, par niente al Senato, di veder tutto il giorno i fanciulli, tirar pietre per le strade, insolentare i Passaggieri, dirsi ingiuriose anzi sporche porole gli vni con gli altri, e correre a briglia sciolta di quà, e di là. Troppo barbara. sarebbe quella Legge, troppo crudele quell' ordinanza, che priuasse dall'ingresso del Scrato l'intiera Famiglia, per hauer trascurato d'allcuar bene vn solo figliuolo, e pure per lo beneficio del Senato sarebbe giusta, perche questo timore obligarchbe

654

tutti i parenti, ad inuigilare soura . il giouine parente, doue che noi vediamo il contrario, mentre vn sol fanciullo, par che basti a far semere vn' intiera Famiglia. Glierrori che commette il Doge di Venetia nel suo gouerno, sono castigati dal Senato doppo la sua morte, nella persona degli Heredi, e ciò per obligarli ad inuigilare, nell'attioni del Doge loro parente, e non trascurare il suo gouerno. Ecco come si dourebbe fare in vna Republica ben'ordinata. Castigare il Padre per le colpe del figliuolo, acciò habbia maggior cura del figliuolo.

CON, Il lasciar passare errori in vna Republica, benche piccioli anzi picciolissimi è vn gran male, tanto più quando la sua libertà è pura, & il gouerno son-

ato

DIALOGO VIII. dato soura la base di buone leggi. Così il volergli fermare, o con questa industria, o con quella maniera in vn subito, e tutti, in vna Republica corrotta, è vn male più impossibile da tolerare dall'ingegno, che d'abbraciare dalla politica. Le difficoltà nè sono tutte da vrtare, ne tutte da fuggire. Bene spesso sarebbe meglio per li Politici, di racomandar'i cafi disperati in mano alla Fortuna, che di tentarne con violenza l'esterminio ? Quanti-Capitani hanno ruinato le migliaia di persone, per non dire l'infinità degli Eserciti, e ciò per voler tutto vincere? Quanti Artefici hanno rotto i loro lauori, e guaftato l'opere più ecsellenti, per volerle troppo drizzate ? E maggior virtù alle volte di chiu-

DIALOGO VIII. veggono che l'arte non basta a discasciare dal corpo, quello che stà in posesso della natura? E' prudenza il fingere quello che non si può rimediare? Onde bifogna dire, che per poter distornare tutti i malí da vno Stato, fà dimestieri insieme con la politica che vi metta le mani il Cielo, con la fua gratia diuina, altramente è imprudenza di tentar l'impossibile. Questi disettucci (per dir così) che suol commettere la giouentit, o per meglio dire, dietro a'quali sogliono i fanciulli correre, che in fatti non sono pochi, bisognarebbe cha fossero corretti da quei particolari in particolare, che formano il publico nel publico, pernom dar' occasione al publico di diuenir particolare, & il particolare

PARTE I. 3,3 publico, Oltre che vn male comune, & vniuersale difficilmente, fi guarisce sia dal publico, sia dal particolare. Io conosco vn Senatore d'vna Republica molto ben' ordinata, il quale non dà mai il suo voto affermatino ad alcuno di quelli che domandano cariche publiche, se non s'informa prima della qualità de'figliuoli, e se per auuentura se ne troua alenno che habbia figliuoli cattini, benche il suo merito fosse grande, questo ad ogni modo lascia di darli il voto, hauendo per maffima che colui , che mal gouerna la sua Casa, non può ben gouernare la fua Patria. In questo modo facendo, fi potrebbe in qualche maniera rimediare al male, se non nel principio almeno nel

mezo.

AM BE

# DIALOGO VIII. 659

AMB. Guai a quelle Republiche però, che non rimediano con prudenza a' cattiui principij. Ella guarda i figliuoli con quell' occhio, che mira il Prencipato, doue l'insolenza de' figliuoli, non è così pericolosa, come nella Republica, perche il male che commettono i giouini nel Prencipato, offende loro stessi, non douendo loro esser Principi. Corre vn'altra raggione nella Republica, nella quale visi veggono più Prencipi, che huomini. Nel Prencipato il Sudditi son comandati con auttorità, mà nella Republica, vogliono tutti comandare con ardire, e per ciò se questo vitio s'interna ne'giouini, difficilmente: si seaccia da'vecchi. Per me afsomiglio le Republiche ad vnav calzetta di seta, la quale appenat 660

perde vn filo, che comincia a. sfilarsi a poco a poco. Quella Republica che non sà risarcire, vna rottura, che si può (dirò così) rimediare con l'ago, non saprà, anzi non porrà nè meno impedire, che non entri il Cannone commodamente, per quella larga opertura, che poco prima era vn picciolo buco. Ogni scandalo che fi trascura nella Republica, è vna Breccia alla fua libertà. Ogni male che si tralascia di rimediare, è vna Cittadella a suoi danni. Vn sol granello di mondiglia, porta bene spesso, maggior carica, che diece spiche di grano.

Con. E pure in alcune Republiche, per non dire in tutte, o almeno nella maggior parte, si troua più mondiglia, che grano,

più

DIALOGO VIII. 661 più errori, e mancamenti, che giustitie, e saui consigli, & in somma più male, che bene?

AMB. E'pur troppo vero così. non fosse, e forse questa è la causa,che più di cento Republiche, son diuenute Prencipati doppo alcuni Secoli. La libertà non può conseruarsi nella sua Natura, se la virtù, e valore non la conseruano. Sono cose queste, che non ammettono con loro alcuna macchia, subbito che comincia la corrutione in vna Republica, il valore, e la virtù se ne fuggono. Mi raccordo appunto di ciò che diffe vn giorno nel nostro Senato, vn Senatore mio amico, cioè che Le Republiche non possono bruciarsi con altro fuoco, che con il loro proprio, e tanto più mi dò a credere che questo sia vero, quanto che ogni 662 PARTE I.

scintilla, si può cambiare in poco tempo in un mongibello mentre vi sono tanti fiati che soffiano, e tanti mantici che gonfiano, mà però se s'estingue la scintilla, sarà estinto anco il Mongibello, mentre all'ora comincià a mancareil fuoco, quando manca la materia: che lo fà accendere.

Con. Hebbero raggione i Filosofi di scriuere filosofando per nostra instructione, che Leuata la causa son solti gli effetti, Quel Prencipe, che potendo rimediare ad vn male essendo picciolo, e non vi rimedia, non merita il titolo di Prencipe, ma di nemico, perche non vuol conseruare lo Stato, ma distruggere la sua persona? Quei Gouernatori di Republica che veggono, e lasciano accenderfi a poco a poco il fuoco, senza: eftin-

DIALOGO VIII. 663 estinguerlo, con la speranza d'apportarui dell'acqua, e del rimedio, quando sarà cresciuto, non meritano il titolo di Gouernatori del Popolo, ma di Tiranni della Patria, mentre simili operationi sono tiranniche, non humane. So che vi ricordate Signor Ambasciatore di quel che vi dissi vn' altra volta, mà con altra occasione, cioè che I Giudici s'ingrassano quande il male è picciolo, e crepano quando è grande, così lo credo, e piacesse al Signore che così non fosse.

AMB. Anzi mi pare, che loro son causa della ruina, e morte di tanti Popoli, oper lo meno di tanti cambiamenti di Stati, e riuolutioni popolari, per hauer voluto burlarsi del male nel suo principio. Non so s'hauete mai vdito parlare d'vn certo Medico Fier-

## PARTE I.

664 rentino, che viueua nel tempo del Gran Duca Cosmo, e che haueua più fumo in testa, che virtù nell' intelletto. Questo non hauea sopra di lui altra cosa degna di stima, che vna barba d'Hippocrate. Egli vecidea quell'infermi, che poteua fanare, e fanaua quelli che non potena vecidere. Correua volentieri doue era chiamato, benche l'interesse che suole abbondare nella maggior parte de' Medici, non fosse quello che lo chiamasse. Se l'infermo non era moribondo, egli sdegnaua di metter la mano, anzi non volca ritornare due volte, doue era stato vna volta sola, stimando forse, che la sua presenza, non potesse portar'altro, che la morte, o la sanità perpetua. Ma quello ch'è più da notare, e più curiofo,

DIALOGO VIII. 665 so, che ordinava certe medicine acerbe, a chi amaua il dolce, & a quelli che amauano il dolce, comandaua l'acerbo. Non fitosto toccaua il polso all'ammalato, che si riuoltaua verso i parenti, ( se pur non lo trouaua moribondo) tutto sdegnato dicendoli Che vergogna è questa, di chiamare un paro mio, per una picciola febriciuola? Mi verzognarei d'effer Medico, se mettessi la mano in queste bagatelle? I grandi Medici, non si chiamano, che ne i graui bisogni, Così se n'vsciua brontolando queste, e simili parole, conchiudendo per vltimo, e primo rimedio, il contenuto, e ristretto di questi sensi, Quando il male di questo infermo, haurà la barba grande, come la mia, chiamatemi che verrò à guarirlo? In questa maniera se n'andaua senza dire

666

za dire altro. Hora che dice ella Signor Configliere, di questo buon Dottore? che li pare d'un tal Medico, tanto pratico dell' infermità, e tanto graue nelle sue operationi? Non sarebbe stato egli ottimo gouernatore di Republica, s'hauesse applicato lo stesso in medio nel gouernare, che applicaua nel sanare gli altri? Securo ch'egli haurebbe voluto ridurre tutti i Processi all' estremità, prima di venire alla risolutione della Sentenza.

CON. Questo buono Medico, non era della Natura degli altri, e particolarmente d'vno che io conosco, & il quale ordinariamente spaccia, ogni picciola sebricciuola per sebre maligna, e quel ch'è peggio, dispera le malatie, nella presenza de'più prossi-

DIALOGO VIII. mi parenti dell'infermo, e ciò per mostrare, che la sua cura l'hà dato la vita. Anzi alle volte applica il rimedio doue non v'è il bisogno, per obligare il corpo a diuenir' ammalato. Questi Medici così fatti, non bisogna mandarli negli Eferciti, a gouernare gli Infermi, ma più tosto ne'Monasteri di Frati, e di Monache. Nel Regno di Napoli, vi fono certi curiali, o fiano Scriuani de' Luoghi tenenti criminali, i quali viuono, con quel che guadagnano de'processi d'ingiurie, dispute, & altre simili querele, onde per non mançarli il pane, procurano d'augumentare i disturbi, che però dalla marina a sera, e bene spesso dalla sera al matino, se ne vanno per la Città, cercando dispute, e fomentando discordie. E

veramente loro sanno così bene, far delle mosche Caualli ma non già de' Caualli Mosche, che paiono nati, non cresciuti a vn tale

mestieri.

668

AMB. Il far delle Mosche Elefanti, e degli Elefanti Mosche, è proprietà de' Ministri de' Prencipi, per non dire de' Prencipi istessi. Lord però lo fanno, non gia per politica, ma perche così vogliono, e lo vogliono particolarmente, quando si tratta di fauorire, o di vendicare, nel qual caso, sono Monarchi, non Giudici, perche se inclinano a difendère alcun Reo, benche fosse riempiro de più infami delitti, loro sanno così bene impicciolire le colpe più graui, che se ne fuggono come Vccelli dagli stessi processi, mostrandolo dopo al Popolo come in-

#### DALOIGO VIII. 669 me innocente. Se doppo vogliono perseguitare, trouano colpe, doue non v'è altro che l'Innocenza. Lo Stato Eclesiastico, particolarmente, è molto sogetto, ad hauer Giudici di tal sorte mentre gli Ecclefiastici son troppo vendicatiui nel perseguitare, e troppo ardenti, & appassionati nel fauorire. Hora per ritornare al nostro particolare, dirò che il male nel Prencipato, ricerca rimedio, mà nelle Republiche pronto rimedio. Che però i Capi. e Gouernatori di Republica, non bisogna scieglierli che siano dell' humore, e dell'isteffa opinione, di questo Medico, che v'ho detto, perche in vn Prencipato, il male picciolo si può diminuir da fe steffo, non effendo soffiato dall' auttorità, e nella Republica al-

670 contrario, cresce con auttorità, mentre chi lo genera è Prencipe. Si castiga più che si compatisce nel Prencipato, e si compatisce più che si castiga nella Republica, onde si come è facile d'estinguere quel gran male, che si castiga nel Prencipato, così è facilissimo d'augumentat quello che si compatisce nella Republica. Quella mano che ferisce, non può ben fanare, e pure il Senato biso-gna fanare quel male che bene spesso genera.

Con. In quel tempo, che mi fono trattenuto da perfona priuata in Venetia, osseruai in quella Città molte cose degne di biasimo, e poco conuencuoli al prudente gouerno di quel giustissimo Senato, che costuma far la Giustitia con politica, e la politica con

DIALOGO VIII. 671 con giustitia. Di questo però non saprei darne la colpa, nè alla Republica, che si stima & è l'vnico ornamento della Christianità, nè a quei Nobili che operano il tutto con matura prudenza, e che hanno per fine principale il decoro. Ad ogni modo vorrei dire, non so che, mà non sò a chi darne la colpa,mentre hò veduto ( non saprei dare altro colore alla tela del mio dire) chiudere gli occhi, a certi difetti, cho potrebbono vn giorno portar maggior pregiudicio, di quel che portano all'immortalità di quel Senato. Et infatti, tanti perdigiornata, tanti tagliaborse, tanti sequarcia cantoni; e tanti furbi che portano il titolo di brauacci, e che regnano in quella Città, con non poca libertà, che cosa

## 672 PARTE I.

fanno altro che corrompere il nome immortale di quella Republica. I Forastieri bene spesso,
n'escono, con un concetto molto disserente di quello col quale
n'entrano. Quelli del Settentrione trouano strano, che in una
Republica, tanto giusta, e così
ben'ordinata, vi siano le centinaia di surbi, che tengono a gloria d'uccidere un Galant'huomo,
& un'innocente, per una picciola contributione, e presente di
due scudi.

AMB. Sarebbe da biasimar la Republica Signor Configliere, quando fosse vnica, e la sola nel Mondo. La radice de'Furbi, e de' Brauacci, cresce, e nasce per tutto. Là se ne troua il più, doue si crede che vene sia il meno. Sono come quell'Hidra, che appena DIALOGO VIII. 673; na troncato il collo, ne forgeuano altre sette peggiori. Per tutto regna il bene, & il male, & in ogni luogo cresce più il male che il bene, perche la Terra non è così propria al bene che al male.

Con. Questo è un parlare con la Natura, & un solo seguire la strada battuta, ond'è che disficilmente si possono trouar' i luoghi de' Furbi, quali se ne vanno sempre, per gli scortatori, e per li Vichi nascosti. Loro sono d'un seme, e doue manca la coltura, mancano loro. Anzi pullulano con infiniti germogli, la doue il più si coltiuano, nè credo che si coltiuino per tutto.

Aмв. Da questo modo di parlare, comprendo il suo senso, 674 PARTE I.
e credo ch'ella stima, che i Venetiani coltinino tal razza di
gente? Ciò si potrebbe credere,
quando l'operationi giustissime
di quella Nobiltà, non sossero esposte a gli occhi di tutti, e quando non sapessimo il contrario di
questo?

CON. Se non li coltiuano col fomentarli, almeno li fomentano col permetterli, e volesse Iddio che tra vn fi gran numero di Nobili, non le ne trouassiro di quelliche coltinano, e fomentano, i più vili Brauacci, e Taglia ·cantoni che corrompono il buon credito della Città. Il Senato lo sà, ogni giorno ne vede l'esperienza, e bene spesso ne riceue le lamentationi dalle migliaia di persone offese. Ma che? per lo più i Caualli diuengono Mof-,

DIALOGO VIII. che, per rispetto, di Giouanni, e di Giacomo. Nella Cafa doue io ero allogiato, v'allogiaua ancora vn Gentilhuomo Tedesco, il quale per non fo che gelosia d'vna vil Corteggiana, s'era annimicato, con vn Mercante guantiero. Hora vna sera su il far del tardi, il Mercante accompagnato da quattro Brauacci, assaltò il Tedesco, a cui oltre vn cumulo di bastonate, diedero quei braui molte ferite. Ritornato in Casa, così maltratto il Tedesco, fu configliato di portar le sue raggioni in giusticia, ma l'Hoste lo configliò altramente dicendoli, Signor mio, non farete niente, perche costoro son protetti da principali Nobili di questa Città. Così fi rifoluc di lasciar Venetia, per non incorrere in disgratie maggiori. Ff 2

676 Ecço come le cose vanno in quella Città, doue li Brauacci abbondano più che in qualsivoglia altro luogo. Non voglio quì tralasciare di raccontarle vn caso, successo ancora in Venetia, e che va molto al proposito, col nostro discorso. Vn certo Brauaccio nominato Oliuiero, ch'era stato già bandito per vn'homicidio commesso, s'era ritirato in Casa dell' Ambasciatore di Francia, non perche fosse conosciuto dall'Ambasciatore, o che facesse alcuna stima di lui, ma perche gli era stato racomandato, da non fo che fogetto degno di stima. Vsciua questo allo spesso dalla Casa di detto Signore, per andare a visitare, non so che Corteggiana sua amica, che abitaua non lungi di detta Casa. Andaua

DIALOGO VIII. 677 Andaua egli segretamente è vero, ma con tutte le diligenze che vsasse, non potè tanto nascondere i suoi passi, che non penetrassero agli ochi della giustitia, la quale ordinò a'capi Birri, che con tutte le maniere posfibili, cercassero di spiare gli andamenti di questo huomo, con ordine espresso, che tutte le volte, e quando lo trouasfero suo-ri il Palazzo dell'Ambasciatore, che douessero condurlo in prigione. La Moglie di quel ch'era stato ammazzato da costui, spronaua con grandissime instanzei Senatori, e con non poche promesse gli Sbirri. Finalmente vícito vna sera nell'imbrunir del giorno Oliviero, dalla Cafa dell'Ambasciatore fù colto all'improuiso nella rete, e mena-

678 to in prigione. La mattina feguente, si vide per ordine del Configlio di Dicci, preparato il Palco, nella Piazza di san Marco, sopra del quale secondo la fentenza già fulminata nel tempo del suo bando, se gli doueua spiccare il capo dal collo. L'Ambasciatore mosso da qualche confideratione, e rispetto, hauendo presentito il fatto, si portò volando quasi, al Collegio, nel tempo istesso che si menaua dal Boia nel Palco il Reo, per domandar la gratia, la quale benche non gli venisse totalmente concessa, ad ogni modo gli fù accordata la fospensione della giustitia. Hora mentre staua il Reo, con il collo fotto alla mannaia, il Segretario che ordinariamente assiste in vn Balcone, del Palaz-

DIALOGO VIII. Palazzo di San Marco; nel tempo che si da esecutione alla giustitia in Piazza, gridò che si sospendesse il colpo, e che si douesse rimenare il Prigioniero, o fia fententiato nelle Priggioni, per aspettare altri ordini più oportuni. Huaueua questo Oliviero vn' infinità di quei Brauacci, che habbiamo detto per suoi intimi amici, li quali affisteuano con la vista alla sua morte, dispiacendoli non poco di perdere vn compagno simile. Questi non si tosto intesero gridare la voce del Segretario, con la quale fi fospendeua la giustitia, che loro si diedero a gridar maggiormente gratia gratia, alle quali parole tutto il l'epolo rispose lo stesso, conforme ordinariamente suole seguire in tali cafi. I Brauacci però

Ff 4

#80 PARTE, I.

non solo gridauano gratia, mà aggiungcuano di più viua l'Ambasciatore di Francia, e quel che importa, vi si mescolaua viua viua Francia.

AMB. Grande infolenza in vero, tanto più grande, quanto che vsciua dalla feccia del Popolo. Tali parole bastauano a portar non picciola gelosia, ad vna simile Republica, & ad vn Senato che inuigila così scropolosamente alla conseruatione della sua libertà, ch'è sola vnica vergine nel Mondo?

Con. Tanto più in vna Città come Venetia, dentro la quale, hauendo voluto il Senato con questa occasione, vedere il numero de' Forastieri, che vi si trouauano, si trouò che il numero de' soli Francesi, tanto Artiggiani

DIALOGO VIII. 681 giani stantianti, che passaggieri, arriuaua a venti, e più mila persone.

AMB. Certo che haueua raggione dunque il Senato, se non di temere, almeno di sar temere. Mà che seguì di questo satto, la giustitia si tenne ossesa, o vero si rimese il rimedio, alla Poli-

tica di quei Senatori?

Con. I Nobili che fi trouauano nel Broglio, ch'è un luogo doue loro spasseggiano, si ritirarono come mortificati dentro il Palazzo, del quale per ordine del Colleggio si chiusero le porte, aspettando la ritirata di quella confusione di Popolo, che riempiua la Piazza. Il Reo con tutto ciò su rimenato da' Birri nella Priggione, benche i Brauacci suoi amici, hauestero violentato con vrti, e

682 con spinte gli stessi Sbirri a Lasciarlo. La sera doppo, non contenti i Signori Brauacci, di ciò -che haueuano fatto in Piazza, si portarono auanti il Palazzo dell' Ambasciatore, doue con giuochi di fuoco, celebrarono l'allegrezza della vita ricuperata da Oliviero, aggiungendo allo stridore delle fiamme, qualche voce di vina Francia. Parue al Senato questo caso troppo insolente, e quel viua Francia, non sonaua troppo bene all' orecchie di quei prudentissimi Senatori. Che però non si tosto riceuè l'auiso il Configlio di Dieci, che vnito a questo fine, diede ordine espresso al Capitan Grande, che insieme con tutti gli Sbirri, che son più di tre cento, douesse portarsi nelle Case di quei Brauacci, che con tanta infolenza

DIALOGO VIII. 683 folenza haueuano perduto il rispetto al publico, e con ogni diligenza procurasse la lor prigionia. Corse fama, che la lista data al Capitan grande, fosse stata di più di cento persone, mà però non potè hauerne nelle mani nè meno venti, quali furono tutti condotti cautelatamento nell'oscure Carceri, Capo di tutta questa specie di seditione, fù vn certo Laurino, di professione Orefice, di costumi infame, e di vita scelerata. Questo era il Capitan generale, di tutti i Brauacci, e Scquarcia cantoni di Venetia, e credono che non s'anmazzasse Huomo senza la sua sapura, nè si commettesse latrocinio senza tirarne la sua parte, L'amicitia ch'egli haucua con Oliviero era grande, e perciò più di tutti fi

Ff 6

PARTE I.

684 scaldò all' insolenza. Mabenche fosse stato notato il primo nella lista, non su però l'vitimo nel saluarsi, mentre con tutte le diligenze vsate dal capitan grande, non si potè ritrouare, suggito da non sò che finestra. Hora la stessa notte, Oliviero fu più tosto strafcinato, che condotto nella Piazza di san Marco, doue dal Carnefice gli venne reciso il capo dal busto, lasciando il corpo tutto il giorno in detta Piazza a vista di tutti, e con non poco disgusto dell' Ambasciatore. Degli altri Prigionieri, non se ne seppe più nuoua, credendosi dal comune, che ne fosfiro stati alcuni mandati in Canal Orfano, che vuol dire gettati con vna pierra al collo nel mare, secondo vsa quella Republica di trattare i Cittadini traditori.

DIALOGO VIII. Gli altri, fuggiti, saluarono la vita, non essendo stati perseguitati più dalla Republica, anzi molti hebbero la gratia di ritornare in Venetia, e come credo lo stesso Laurino, mentre chi fugge il primo moto della giustitia salua is. tutto. Hor ecco quello che vuol dire, di tralasciare il castigo delle picciole colpe ? Ecco quanto importa di lasciar crescere il male, e di non rimediarlo nella sua nascita? Vn seditiofo solo, basta bene spesso, a far perdere vna Republica intiera, & yn Brauaccio, non porta mai vtile in alcuna maniera, nè nel Prencipato, nè nella Republica. I tumulti di Genoa, le riuolutioni di Napoli, e le ribellioni di tante Provincie, da chi fono state caggionate ? Certo da gioninotti, o

almeno da alcent, che fino dalla fanciulezza crano fiati seditiosi, e sequarcia cantoni. Sa la Republica hauesse forse cassigato nel principio quel Laurino, anzi quei Brauacci, cioè nel primo giorno che cominciarono a seguir questo mistero, al securo non haurebbe l'intatta giustitia, e prudenza di quel Senato, sossero questo poco di scorno, di sentir nella sua presenza il viua d'un Rètanto potente.

AMB. Veramente il nome di Rè, non può mai risuonar bene nell' orecchie de' Republicanti, e tanto più in quelle de' Senatori dell' Aristocratie, la libertà è come vno specchio di finissimo cristallo, sogetto ad ogni sossio, a guastarsi. Non è vero che basta ogni picciolo venticello esalato

dalla .

DIALOGO VIII. dalla bocca, ad intorbidare vno grandissimo specchio? Ma che dico? se può appannarlo, quella minutiffima poluere, che vola così minutamente per l'aria, che non può l'occhimistesso discernerla? Pericle che più di tutti amaua la libertà della Patria, più di tutti conosceua, quanto sospettoso fosse il nome di Rè alla libertà, e quanto geloso a' Senatori il ruminarle souente per la bocca, onde così prese a dire vn giorno al Senato d'Atene, Senatori il nome di Rè non può apportar che gelofia, al nome libero, che però il meglio della Republica sarà di parlar poco de' Rè, contentandosi i Senatori di non replicar due volte in un giorno, questo nome in Senato.

Con. Pericle parlaua a Senatori, ma questi tali, che noi

## 688 PARTE I.

habbiamo detto, non sapeuano doue sosse la strada del Senato di Venetia, nè quella di Parigi, lasciando in tal' occasione correre il senso, forse senza malitia, Nè io eredo che hapessero alcuna sorte d'intentione d'offendere la libertà di quel Senato, la quale viene quasi adorata dal Popolo. Era vn'ignoranza, senza malitia & vna malitia, fenza ignoranza. Loro peccarono (ecco il punto) contro la Patria, perche il Senato, non haucua rimediato agli errori nascenti.

AMB. La giustitia non può far le cose che per giustitia, molti che sono Furbi in strada, diuengono huomini da bene, quando compariscono nella presenza de' Giudici: Anzi bene spesso, non si troua alcuno che porti al Tribunale

## DIALOGO VIII. 6

nale della giustitia, le colpe de' più vili plebei, non che de' Cittadini maggiori. Onde non si può dir ch'errasse il Senato contro il douere della giustitia. E veramente tra tutte le Republiche dell' Vniuerso, non se ne troua forse alcuna che inuigili più di Venetia, alla conseruatione della propria libertà, & all' augumento delle sue glorie, non risparmiando per ciò alcuna sorte di fatiga, e di briga.

CON. Perche dunque lasciar correre a briglia sciolta per la Città tanti surbacci, e taglia cantoni? Questitali si debbono estinguere con la politica, non con la giustitia. Mancano i testimoni per castigarli, mà non già alla politica il processo per estinguersi. Sanno molto bene quei prudentissimi

690 PARTE 1.

Senatori, che tal razza d'huomini, podo cura della libertà publica. Et in fatti come può penfare al beneficio della sua Patria, quell'huomo che mette a rischio la sua vita, per la sola speranza di

guadagnar due Scudi?

AMB. Queste raggioni sono buone, per vna picciola Republica, perche le Republiche pieciole, bisogna che si guardino più di dentro, che di faori, doue per lo contrario le grandi, bisogna guardarsi più di fuori che di dentro. L'vnione de' Cittadini conserua vna Republichetta, tanto più, quando è Democratica, ma ad vna grande paiono nicel-farie le diuisioni. Lucca su qualche tempo sogetta, non senza suo pericolo a vedersi quasi riempita d'huomini fimili ma doppo che

DIALOGO VIII. che introdusse il Consiglio contro i Discoli, non si sono veduti, nè intesi più di quei rumori ciuili, che foleuano prima intorbidare il riposo priuato, & il publico. Questo rimedio che fù così facile d'introdurre a Luca il Senato, non farebbe così facile d'introdurre in vna Venetia, mentre l'occhio vede più da vicino, che da lontano, & alle volte si perde quel che si vede, per voler cercar quello, che non si può vedere. Vaglia il vero però, è gran pru-denza, & obligo d'vn buon Senato, di raffrenar i vitii nascenti, prima che diuenghino grandi. E imprudenza di burlarfi d'vn male perch'è picciolo. Par niente vna Polce, e pure questo niente entrato vna volta nell' orecchia d'vn potentissimo Leone, lo ridusse al grado dell'vitima disperatione. La punta d'vn deto, basta a fradicare vna cartiua herbuccia, sù il primo spuntar che sa nel Giardino, ma quando questa sarà diuenura vn'Albero; per stadicarla, non basta la mano, non il braccio, non se reni, non il corpo tutto, mà bisogna adoperarui vari stromenti di serro.

Con. E pure in questi tempi, quasi comunemente, nell'espulsione delle picciole infermità, che
corrompono gli Stati si dorme. Se
gli Spagnoli, quali si vantano d'esfer' i primi politici dell'Vniuerso,
non hauessero trascurato certi
inditii, che publicauano il Regno
di Portogallo, poco affettionato
alla Spagua, anzi se non si fossero addormentati, col temer poce gli

DIALOGO VIII. co gli auisi che giornalmente riceueuano, di non sò che principij di mal nascente, Portogalle sarebbe forse vn Regno di Spagnoli, non vn Regno di Portoghesi. Si burlò il Conte Duca, quando l'Ambasciador Cesareo gli disse, che ordinasse meglio le cose di Napoli, perche quella Plebe, era mal sodisfatta del gouerno degli Spagnoli, e gli diede in rispolta, che Napoli era vn' Asinello domato, non già un Cauallo indomiso ad ogni modo nell'anno: 1647. fù forza agli Spagnoli di prouare, che il Regno era vn Destriero sfrenato, non già vn' Asinello domato, mentre tirò tanti calci alla Spagna, che quasi s'era risoluta di lasciarlo in abbandono per non poterlo domare. Quella Regina, che non die-

694 PARTE I. de tempo alla serua, di finir l'intrecciatura del suo capo, ma sollecita vscì di Casa, con i suoi capelli sparsi al vento per rimediare a non sò che inconuenienti, che cominciauano a pullulare, dicendo a'suoi, Bisogna rimediare al male, prima che cresca, potrebbe insegnare a'Prencipi, e alle Republiche, che dormono nelle cole picciole, e che inuigilano solamente nelle grandi, di non trascurare così quello che trascurano. Mi raccordo a questo proposito, vna cosa molto curiofa, che m'accade non sono tre anni, e che non voglio tralafciare di raccontarui. Mi ritro-

uaua vn giorno col signor Francesco Grimaldi in vn suo Giardino, nel quale vn cerro Conta-

DIALOGO VIII. zo, per fradicare la radice d'vna pianta, la quale impediua la drittura d'vn solco, Gli sudori grondauano a canali dalla fronte di costui, che pareua risoluto o di spiantarla, o di creparui. Noi ci fermammo per vedere il fine di questa fatiga, quando ecco il Contadino, che inuigorito forse dalla nostra presenza, per mostrarsi più forte di se stesso, si risolue di far l'vitimo ssorzo, tirando a più potere la pianta, la quale, non fradicata, ma rotta, fece cadere alla rouescia il pouero Contadino, con non pocopericolo di rompersi il collo dentro vn fosso, nel quale precipitò con gran furia. All'hora il signor Grimaldi , riuolto verso di me così mi disse, Signore così fanno i Consiglieri delle Republiche, lafciano crescere il male poco, a poco, e poi vogliono spiantarlo in un colpo, maprima lo rompono, che lo spiantano, non acquistando altro honore, dell'errore commesso nel principio, che un grandissimo precipitio nel sine.

AMB. Oh quante fiate hò io esclamato nel nostro Senato, in fauor di quella vigilanza, che si ricerca, per lo rimedio di quel male, che appena si può conoscere? Oh come bene spesso mi fono lamentato, della negligenza, che s'vsa ne'Consigli, e della vista così corta de'Senatori, i quali non veggono altro, che ciò che ·loro è presente? Ma in vn luogo doue regnano tante teste, e doue vuotano tanti ceruelli, spesfo spesso quello che vuota vn folo, suanisce a danni di chi lo maneggia. Questi mesi passati, volenDialogo VIII. 697 volendo nel nostro Senato, sar vedere, vno de principali Senatori, quanti errori si commette-uano, o per non conoscerli, o per non stimarli, vn suo vicino se gli sece innansi dicendoli, quando questi Ruscelli bauranno formato un Fiume, l'impediremo d'entrare nel Mare, perch'è più briga di contrassare con censo mali piccioli, che con un sol grande.

CON. Dio perdoni a chi ha posto nel Senato tal Senatore. Ma dicami vn poco Signor' Ambasciatore, in che cosa vi pare che debbono il più affaticarsi le Republiche per ben rimediare? Ghe male è quello, che aguisa di serpe, si nodrisce nel loro seno per sossognate? Quali errori son' obligate d'estirpare i primi?

Aмв. Prima d'ogni cosa vor-

PARTE I. 698 rei che le Republiche, tenessero gli Eclesiastici tanto basso quanto che sarà possibile alle loro forze, perche essendo questi nemici domestici della publica auttorità, & hauendo naturalizzata in loro l'ambitione di dominare, & il desiderio d'auanzar quella libertà che li concede la Toga, non possono, non inuidiar quelli che sono nati per signoreggiarli. Dico tenerli basso, perche il loro fine non è altro. che di solleuarsi troppo in alto, nè mancarebbe per loro d'vsurparsi tutto intiero il comando temporale, così come raggioneuolmente godono del possesso dello spirituale. Non si contentano mai della punta del dito, che se gli dà, vogliono la mano jutiera, con una parte del braccio.

DIALOGO VIII. cio. La Chiesa Romana, non haurebbe perduto tanti Regni, etante Prouincie, se ne' Regni gli Eclesiastici fossero stati Sudditi, e non Signori. Credono le Republiche (ma perche dico le Republiche, se anco i Prencipi foguono tal camino?) di mostrarsi grati, concedendo agli Ecclesiastici, hora vn priuileggio, & hora vn'effentione, & io lo credo cosi, ma però se sono grati con gli Eclefiastici, sono tanto più ingrati con lo Stato. Questi domandano i priuileggi, e li vogliono, perche non amano gli Stati che per intereresse, onde per questo bisogna che i Prencipi siino più accorti nel concedere, di quello che loro fono nel domandare. I Priuileggi che concedono a'Sudditi i Soprani, fa di Gg 2

## 700 PARTE I.

mestiere che li concedino in modo, che possino reuocarli quando vogliono, mentre la politica ricerca, (dirò meglio) lo beneficio degli Stati vuole, che i Prencipi l'accomodino, secondo i tempi che corrono, non già fecondo i trascorsi, se pure i trascorsi non volessero accomodarsi a'presenti. Quando vn priuileggio si concede ad vn Cittadino, facilmente se gli può leuare, perche il Cittadino è Suddito, & affettionato al ben publico, ma quando si concede ad vn' Eclefiastico, il Diauolo non può scatenarglilo dalle mani, mentre l'Eclesiastico nella Republica, vuol' effer trattato da primogenito, e nel Prencipato egli vuol trattare i Prencipi da fratelli. Dunque i Prencipi che fignoreggiano, DIALOGO VIII. 701
giano, i Capi di Republica che
gouernano, che pensino a conceder poco per l'auuenire, per non
dire a leuare ciò che tanto largamente stato concesso agli Eclesiastici, per lo passato, acciò che
loro siano inclusi nel numero de'
Sudditi, non de' comandanti, e
quando loro non volessero, bisognarà risponderli, che vadino a
cercar Prencipati altrone, se vogliono
esser Prencipi.

Con. Quello che mi piace, intorno a questo particolare, che le Republiche, e Prencipi Protestanti, non lasciano a' loro Eclesiastici, quell'auttorità, chè i nostri s'vsurpano in tutta la Christianità, e particolarmente

in Italia.

AMB. Gli Eclefiastici, per tutto doue sono, sono Eclefiastici, & i

Prencipi Protestanti, hanno la lor parte di briga, per li continui contrasti, che accadono giornalmente ne'loro Stati, trà loro. e gli Ecclesiastici. Vn Barone, Suezese de principali di quel Regno, e molto intendente della politica, mi disse in vn certo discorso che faccuamo insieme sopra questa maniera, le formate parole, La gran potenza degli Eclefiastici, dà quasi la forma al nostro Regno di Republica , ma il Re sarà vero Monarca , quando gli Eclesiastici (aranno veri Sudditi.

CON. Sò che li Suezzesi non sono molto contenti dell' orgoglio degli Eclesiastici, anzi più di tutte l'altre Nationi si scandalizzano, quando li veggono tanto in alto. Ma che cosa voleua signi-

ficar con questo il Barone? AMB.

## DIALOGO VIII.

AMB. Bisogna sapere che gli Eclefiastici in quel Regno, hanno il lor voto, in non sò che Raunanze politiche, nelle quali si trattano gli affari più inportanti di quella Corona, la qual cosa, rende gli Eclefiastici orgogliosi, e superbi, anco sopra quella nobiltà, il di cui valore, conserua lo splendore del Regno, e la Maestà del Rè. Che però conoscendo il detto Barone, il danno che gli Eclesiastici portano, e che sono per apportare agli Stati, a'Regni, alle Republiche, con l'auttorità che s'ysurpano, nell' ingerirsi de' negotij politici voleua dire, con quello che meco diceua, che quando gli Eclesiastici si contentaranno della lor Chiesa, cioè, di predicare, di vistar gli infermi, di ministrare i

704 PARTE I.

Sagramenti, e d'esercitar quelle funtioni morali, e scolastiche, che appartengono puramente al-Io stato Eclesiastico, senza ingerirsi della politica, che all'hora il-Rè sarà vero Rè, perche potrà fare le cose, secondo il bisogno. del Regno, e della sua Corona, non secondo il gusto degli Eclesiastici, quali inclinano ad vna certa politica vile, o per lo meno senza valore. Ne' Secoli andati l'Eletione del Pontefice, apparreneua all'Imperadore, al Popolo, & agli Eclesiastici. E perche l'Imperadore, & il Popolo, riueriuano nelle funtioni publiche gli Eclesiastici, & in riguardo del loro Carattere li rispettauano come primi membri della Chiesa, bion Es lesiastici facendo del esco a ut torità, diseacciarono (a forza

DIALOGO VIII. (a forza d'esemuniche quel ch'è peggio) da' Configli, da' Sinodi, e da' Confistori l'Imperadore, & il Popolo, riseruando per loro stessi l'eletione del Pontefice ch'è vn corpo comune. Così di tanti membri ch'erano per l'innansi gli Eclefiastici, fecero vn corpo solo, con vn Capo di lor gusto, e piacere. Hor ecco quello che arriua a quei Prencipi, & a quei Regni, che introducono ne' maneggi politici il Clero, e che ne' loro' configli li trattano come maggiori de' principali Nobili?

CON. Non fono due Mesiche vn giouane Predicatore (e: Protestante quel che più importa ) entrato meco a raggionamento, non so con che occasio-ine, mi disse (non senza allegarma la fanta scrittura : secondo istanta secondo in secondo istanta secondo istant

706 PARTE I.

loro ordinario ) che gli Huomini inquanto all'anima , erano Sudditi degli Eclesissici,ma in quanto al cor-

po delle Sopranità temporali?

AMB. Bisognarebbe diuidere, o separare il Vassallaggio degli Eclesiastici, da quello de Prencipi Soprani, chi volesse fare vnbel colpo, e v'assicuro, che trouarebbe molto maggiore il dominio degli Eclesiastici, di quello de' Prencipi, perche questi, comandarebbono cadaueri estinti, e puzzolenti, doue che gli altri fignoreggiarebbono spiriti Nobili, illustri, e viuenti. Ma lasciamo i Protestanti, nella loro Religione, parliamo folo degli Eclesiastici della nostra Italia, che difendono questa opinione a spada tratta, con non poco pregiudicio de'Prêncipi. Mi ricordo

DIALOGO VIII. ticordo che ancora a mè mi difse vi giorno, vi certo Canonico Piacentino vna cosa simile, cide che mentre gli Huomini hauranno l'anima al corpo, che faranno sempre sosto posti al loro comando. Anzi mi souviene, che soggiunse di più , che l'auttorità de Prencipi riguardana l'esteriore, ma quella del Clero l'inseriore, che perà non potenano i Soprani comandare i loro Sudditi con buona conscienza, fenza riceuere il beneplaciso acgli Eclesiaflici. Ella ride Signor Confi gliere?

Con. E chi non riderebbe di questi spropositi. Ma s'ella vuol ridere ancora, che presti solo l'orecchio, a quello che sono per dirli. Nel Duomo di Turino, si celebraua vn giorno la solennità d'vna Messa nouel-

Gg 6

.. PARTE T. la, con l'affistenza di Madama Reale, la qual funtione venne solenniggiata d'vn' esquisito concerto di Musica. Quello petò che io ritrouai di più curioso, fu vn Panegirico che recità nell' Euangelo, vn Padre dell'Ordine di Santo Domenico, con vno stile veramente Accademico. Tra le altre cose proud egli in. questo, con certi concetti stiracchiati a suo modo, che Adamo figuraua lo stato temporale de'Prencipi, & Eua lo stato spirituale della Chiefa. Ond'è che Iddio s'era dechiarato di dare ad Adamo, Eua per suo aiuro, acciò che i Prencipi imparafferoda questo esempio, di non far cosa, senza l'aiuto degli Eclesiastici. Ma quel che più importa, cche mi fece il più ridere, fu,,

DIALOGO VIII. che innansi di me , verano due Padri di Sant'Agostino, vno de'quali riuolto all'altro gli difse, Senoi altri non portiamo maggior beneficio a Prencipi, di quello che porto Eua ad Adamo, certo che farebbono più che bene di discacciarci dal Mondo, prima che per nostra cansa, loro siano discacciati dal: Paradifo. E per dire il vero se i Prencipi non aprono gli ocehi, come bisogna, e se non pensano. a casi loro, certo che gli Eclesiaflici, che studiano l'accrescimento del loro Stato, con vna politica moderna, li faranno vn giorno pentire. Che non aspettino che il male diuenghi vecchio,, che cerchino il rimedio adesso. ch'è giouine. E' molto più facile di rimediare al poco, che, al molto. Che piglino il malto peri 710 PARTE I.

loro, e che lascino il poco per

gli Eclesiastici.

AMB. Se i Prencipi inuigilaffero con la loro auttorità, fopra
le attioni degli Eclesiastici tanto
Preti, che Frati, v'assicuro che
gli Eclesiastici si mantenerebbono in timore, e riuerenza
maggiore verso i loro Soprani.
Ma perche alcuni Prencipi, non
fanno quello che debbono, gli
Eclesiastici fanno quello che voglieno.

Con. Per me non sò qual beneficio portano alle Città, le migliaia degli Eclesiastici. Con la speranza che loro pregano Iddio per gli altri, gli altri si scordano bene spesso di loro stessi, e d'Iddio? Ma quello che io osservo al presente nell'Italia, (e che hò ancora osservato ne

luoghi

DIALOGO VIII. luoghi stessi de' Protestanti ). e che stimo vn male picciolo, ma però necessitoso di rimedio, per non diuenir più grande, è la poco diligenza che s'vsa, e che s'osserua verso i maladi poueri. E veramente hò veduto molti poueri infermi dell' vno, e dell' altro seffo morir senza" veder faccia nè di Curato, nè d'altri Religiosi, benche si mandassero con grand' instanza a Nè basta che ve ne pregare. siano molti in vna Città, perche tanto più fono in abbondanza le scuse, scusandosi quello in vn modo, e questo in viraltro. Hora l'vno fa dire ch'è fuori di Casa, hora l'altro che debbe predicare il giorno seguente, hora questo s'escusa che hà male di testa, & hora quello ch'è andato, o nel sinodo, o nel Concistoro, o nella: Compagnia, o nella Congregatione, o nel Capitolo. Al contrario hò veduto dall'altra parte: entrare a stuolo a stuolo gli Eclesiastici, in Casa di quel ricco, di quel Nobile, di quel Potente, come sè l'anima del ricco. e del Porente, costasse a Iddiopiù di quella del Pouero. Pococurano, o per lo meno non riguardano a queste inconuenienze i Prencipi, è molto meno le Republiche. Credono che loro basta di lasciar la carica, & il pensiero agli Eclesiastici, e pure dourebbono pigliar questo ( ecco la politica). per vna buona occafione, di leuarlitante Raunanze, che quasi ogni giorno fanno tra dis loro gli Eclefiastici. Se i Prencipi, e Capi di Republica indeboli rebbono

DALOIGO VIII. rebbono le forze, Eclesiastiche, con questo pretesto, i Popoli non folo, non haurebbono il sogetto di lamentarsi de' Padroni, ma di più s'edificarebbono del zelo de' Prencipi. E se per auuentura gli Eclesiastici si sdegnassero di ciò, bisognarà dirli, Signori Reuerendi, mentre voi vi trattenete nelle vostre raunanze, gli infermi patiscono, ond'è meglio che ve ne stiate in Casa, per aspettar la chiamata di quelli, che banno bisogno della vostra consolatione. Così restarebbono mortificati loro, contento il Popolo, e sodisfatta la Soprana auttorità. Hora tanto basta per adesso degli Eclefiastici, passiamo vn poco più inansi?

AMB. Oltre a ciò mi pare che dourebbono i Prencipi inuigilare ne' Matrimoni, acciò:

PARTE I. mediante questi, non si ri nemici in Cafa, I Matrimor le Republiche, sono molt necessari, che non già ne' cipati, perche ne'Luoghi l i Cittadini, e non i For formano il corpo della Il blica, done per lo cont così i Cittadini, che i Fora constituiscono il Prenci Che però gli Stranieri col rono più nel Prencipato, nella Republica , perchi Prencipato sono stimati. ma nella Republica sono t come serui, onde la Repu per popolarsi, o ha di bi di frequentare i matrimon d'aprir le mani a'priuileggi più vn Prencipe può discar quando vuole i suoi Suddi suo Stato, ma la Republica dif

DIALOGO VIII. dispetto, bisogna che tenghi i suoi Cittadini in Casa, o buoni, o cattiui, e per ciò conviene che tutte le Republiche inuigilino più a quelli che nasceno, che a quelli che muoiono, & i Principati più a quelli che muoiono, che a quelli che nasceno. Si fanno in questi tempi certi matrimoni, tanto sconformi alle proprie conditioni di coloro che fi maritano, & al publico beneficio, che paiono indrizzati alla distruttione, non alla propagatione della Patria, & alla ruina, non all'augumento dell'entrate publiche. I matrimoni nelle Republiche, bisogna che portino l'vnione alle Case, non la distrutione alle Famiglie, la commodità al publico, non la miseria a'particolari, l'ytile a tutti, non

PARTE I. il danno ad ogni vno. Con tutto ciò si vede tutto il contrario, mentre per l'ordinario, si veggono cose che paiono niente, e pure fono pericolofissime. Non voglio dir per questo, che le Republiche priuino i Matrimoni, o che fi perdino d'animo, nel procurarne, anzi lodo a quelli che li sollecitano, e che si maritano. Ma però vorrei che i Gouernatori inuigilassero, per lo beneficio del publico, sopra certi perdi giornata, scialacquatori, & Vbbriachi, i quali in luogo di lauorar nelle loro Botteghe, & esercitij, per guadagnar la lor vita, e della moglie, e figliuoli, se ne vanno dalla matina, a fera, ta-

gliando cantoni, e spendendo la metà, e forse tutto quel poco c'hanno, algiuoco, al vino, e

Dio

Di ALOGO VIII. 717 Dio non voglia con le Donne altrui, per non dir ne publici Bordelli, & altri luoghi infami.

CON. Veramente in questo particolare, dourebbero molto inuigilare i Senatori più prudenti nelle Republiche, perche tali corrutioni indebilitano le forze del Senato, & impoueriscono l'erario publico. Che vergogna, di veder maritare certi sfacendati, che starebbono molto meglio, in vna Galera, con vn Remo in mano, che in vn letto con vna Spofa in braccio? Io n'hò conosciuto le centinaia in vna Republica, quasi delle più picciole, che si maritauano con la sola speranza di mandar li figliuoli nell'Hospedale, e che in fatti hanno mandato. Hor vi lascio giudicare, che gran profitto

718 PARTE I.
può riceuere il Senato da fimili
Cittadini bestiali ?

AMB. Non solamente, nonriceue alcuno profitto, ma di più vn danno notabile, perche da questo ne nascono gli adulteri, i latronecci, gli homicidi, le distintioni delle Famiglie, e le crapole, che sono il tosco più pessimo delle Republiche. Quel pouero che non può sostentare in vn pouero stato il figliuolo, come potrà contribuire gli ordinari emolumenti al publico? Pér vltimò bifogna hauer l'occhio, foura certe dispute domestiche, che sogliono spesso nascere in Casa, tra parenti, e parenti, e fra amici, & amici. Tali dispute, che sono spesse nelle Città, paiono bagatelle agli occhi de' vicini ; ma dourebbono parer Torri, alla pre**fenza** 

DIALOGO VIII. senza del Senato? Le dispute, e querele Domestiche, sono tempeste, che intorbidano il Cielo della libertà publicà. La Fattione de' Guelfi, e Ghibellini, cominciò in vna lautissima menfa, crapulando, e ridendo, e perche gli altri per ridere stimolauano ambidue le parti, in poco tempo s'accese in tal modo il fuoco dello sdegno, che portò in breue le fiamme a tutta l'Italia. L'odio par che sia naturale all' huomo, e pure bene spesso non si racorda dell'istessa natura, Guardatem (dicena Salone agli Atheniesi) che le discordie civili non chiamino le guerre estere. Sono buone alle volte certe specie di discordie nelle Republiche, quando però il Senato medefimo le fomenta con la politica. E Sa-

PARTE I. 720

lone ne fu di si fatte materie il Maestro, benche consigliasse in apparenza il contrario. Ma queste discordie nelle Republiche Democratiche, bisogna che il Popolo le seminitra i grandi, e principali del gouerno, acciò che con la loro concordia, non riceut detto Popolo, qualche sospetto, che si trattasse a dannni della libertà comune, il fondamento, & eretione d'yn' Impero assoluto. In Venetia, mentre i principali della Città, per la gelosia degli vni con gli altri, furono tra di loro in discordia, il Popolo hebbe fempre la sua parte de' voti-nel Senaro, mà non si tosto questi furono tra di loro d'accordo, che procurarono il bando d'esso Popolo dal Senato, & in fatti lo. discacciarono dal voto attiuo, e paf-

DIALOGO VIII. e passiuo, riducendo la Republica, da Democratica tal qual' era, a Signoria come al presente si troua, e rimettendo il dominio assoluto, nelle mani de'soli Nobili. Ma se però la politica del popolo vuole, che si cerchi la discordia trà i maggiori nella Democratia, nell' Aristocratia la politica de' maggiori, ricerca che si seminino le discordie tra il volgo. E veramente la diuisione de'Popoli in comune, non è di pregiudicio al Senato, perche con questa si potranno suggir l'occasioni delle riuolutioni, che sogliono nascere nelle Città. Venetia ch'è la maestra della · Politica, con vna massima particolare, (che agli occhi del-Mondo pare burlesca) trattiene il comune del Popolo, diuiso in

due fattioni di Castellani, e Nicolotti, quali si combattono inseme a colpi di pugni le migliaia di persone dell'una, e l'altra parte, non solo il mese d'Ottobre. ma quasi tutte le feste dell'anno. I Nobili fomentano queste lutte, in tal modo, che pare ingiuria grande ad vn Nicolotto, d'esser chiamato Castellano, e così ad vn Castellano Nicolotto. E adire il vero in questa Città che tracque, crebbe, viue, e viuerà secondo l'apparenza, libera, non si iono mai vedute di quelle riuolu-· rioni popolari, che sogliono altrouc intorbidare il meglio della libertà. La stessa politica si deue csercitare ancera verso gli Eclefiastici, perche mentreloro sono yniti, difficilmente fiposiono ind bolire coll'auttorità, mà s'vna volta

DIALOGO VIII. volta entra la distintione tra di loro, loro medesimi seruiranno d'aiuto alla propria distruttione. Sopra gli Eclesiastici è difficile di metter la punta del dito, quale se vna volta i Prencipi potranno appoggiarli sopra la testa, certo che non hauranno difficoltà di metterui tútta la mano, e questo si può fare col dividere in tante membra diffunite tutto il corpo intiero degli Eclesiastici. Christo medefimo parlò di questa politica quando diffe, che, ogni Regno diviso in se sesso sarà distrutto. E' vn Regno, chi non lo vede, lo Stato Eclefiastico, onde fa di mestieri dissunirlo, per abbatterlo, o almeno seminarui della Zizania, per soffocar quelle spiche , che. vogliono troppo ingraffacti, a danni de' Prencipi. Hora ie sone

buone per la politica tali masfime, di fattioni, e discordie, non bisogna che i Politici si scordino di scruirsene nell' occorrenze. Ma però sarà buona politica ancora di rimediare a quelle distintioni che nascono tra parenti, & amici, quali per ordinario portano precipitij, al beneficio Vniuersale delle Città. Di quì auuiene che molte Republiche, eligono ogni anno, vn certo numero di Senatori, delli più prudenti, 2' quali danno il titolo di Pacieri, e la cura di pacificare le nimicitie eiuili, che si trouano tra parenti, e tra amici. Et in vero, olare lo · fcandalo, che riccuono i vicini, oltre che il seruiggio di Dio viene ancora oltraggiato, ne patisce non poco il publico, perche nonpossono i particolari amare l'vniuerfale.

Di Alogo VIII. 725 uerfale, se si costumano ad odiare i loro prossimi. Che però bisogna per politica, e per giustitia, che il Senato inuigili molto sopra questo punto, e non lasciare mai i particolari inuolti negli odi, e rancori ciuili, che mettono ordinariamente in disturbi il riposo publico, per non dire in pericolo lo stesso della contrata.

Con. Non vorrei che finiffimo Signor'Ambasciatore questa Conferenza, senza toccare vn tasto, che pare armonioso, mà è sconcertoso. Sin'adesso habbiamo parlato di quegli errori che appena si veggono da' più gran Politici, parliamo hora vn poco di quegli abusi, che tutti veggono, e che abbelliscono l'esterno, a misura che corrompono l'interno. Delle pompe, e Hh 3

vanità delle mode io parlo, introdotte non so come in Italia; Le pompe, le foggie, sono quelle che ruinano sopra tutto le Republiche, perche rodono le proprie viscere della sostanza. Quando vna volta sono indebolite le richezze de'particolari, addio l'erario publico. se le nostre Donne fossero più modeste neeli abiti , i nostri Goncenatori , non farebbono tanto ladri nel gonerno. Queste sono le proprie, e formate parole, che mi disse vn Cittadino d'vna Republica, non sono dieci anni. E veramente l'orgoglio, e la vanità in questi tempi, pare che habbino fabricato il lor nido nelle Republiche, nelle quali sotto quel nome di liberta, tutti vogliono esser Prencipi, e quel ch'è peggio l'vltimo,

Di Alogo VIII. 727 fi fa lecito di contrastare col primo. Par poco di vedere la Moglie d'vn' Artiggiano, che viue alla giornata portar a guisa della Tarraruga, tutta la Casa, non che le fatighe del marito sù il dosso, e pure questo che pare niente a quel Senatore che lo vede, sarà assar a quella Republica che lo sente. Anzi quei Giudici che non rimediano, a tali disordini, sono nemici, non Citradini della Patria.

AMB. Non possiamo lamentarci di venetia, perche intorno a questo particolare, ella portala palma d'vna incorrotta giuristita, e buona politica, mentre vsa tutte le diligenze possibili, e con gran rigore, castiga tutti quei particolari, quali noncontenti di viuere, secondo la

Hh 4

loro possibiltà, seguono l'eccesso della vanità. Nè si direbbe comunemente Venetia la ricca, se le ricchezze si scialacquassero co-

me in altri luoghi.

728

Con. Sò che il Tribunale che chiamano Soprale pompe, è rigorolissimo nel castigare le vanità, ma però se i Venetiani volessero, potrebbono vsare maggior diligenza perche, quantunque gli ordini sono vuiuersali, l'esecutioni con tutto ciò sono particolari. Male che afflige ordinariaméte le republiche, e che più di tutti gli altri mali, haurebbe bisogno, che gli venissero stirpate le radici dal fondamento, mentre quella Republica che particolariza, diuiene Prencipato occulto, senza accorgersi, perdendo volontariamente, quella vniuerfalità che : DIALOGO VIII. 729
la fa Republica. In ogni altro cafo i Senatori, potrebbono compatire i Popoli, ma quando fi
tratta di castigar l'abusi seminili degli abiti, delle mode, e di
tante vanità, sa di mestieri castigare con gli occhi chiusi i particolari, per portar beneficio all'
vniuersale, & al particolare insieme.

AMB. In fomma Signor Configlière, se noi volessimo riguardar tanto sottilmente, ciò che gli altri guardano grossamente, trouarebbemo materia da discorrere per dieci anni. Bisognagnarebbe che molti Capi di Republica, e particolarmente quelli, che giuocano alla morra, lo benesicio publico, chiudessero gliocchi, in diuerse cose nelle quali li tengono trappo aperti,

e l'apprissero in molte, e molte occasioni nelle quali li tengono troppo chiusi. Mi rido bene spesso di quei Senatori, che tanto in publico, che in segreto, così nella Piazza che in Senato, fi scaldano con tanto zelo più finto, che vero, contro gli homicidi, e furti? Mi burlo di quelli, che combattono con la forza delle parole, dentro le mura del Senato, i Nemici che sono di là dal Mondo, e poi quando si tratta di rimediare ad alcuni mali, che rodono le viscere dello Stato, oche loro non fanno che dire, o che lo sanno, ma se ne burlano, stimando vergogna a correre dietro certe cose che paione bagatelle, con la verità del loro ingegno, che ama più di volare soura le cime de'Monti, che di tratdi trattenersi dentro le mura della Città. Ogni vno può esfer Giudice, per castigar quelle colpe, che si veggono da tutti, ma tutti non sono buoni a castigar quelli mali, che non si veggono d'ogni vno. Basta vn'occhio solo per vedere vn gran precipitio, ma per guardarsi da vn picciolo dissicilmente ne bastano due.

CON. Bisogna Signor Ambasciatore pianger la miseria dell' nostro Secolo, che produce huomini ciechi, se pur dir non vogliamo che vogliono essertali per acciecare il Secolo. Tutti bramano diuenir grandi, a spese dell' publico, ma pochi sono quelli, che vogliono inpicciolirsi per ingrandire la Patria. Poueri Stati, che seruono gli himomini bene,

732 PARTE I. per effer loro mal feruiti.

Con. Ma già che noi habbiamo parlato sin' hora, della vigilanza che si debbe vsare in tutti i mali piccioli, terminiamo il nostro raggionamento, per non farlo troppo grande, & andiamo al riposo.



PARTE

### PARTE PRIMA.

#### DIALOGO IX.

Nel quale fi tratta del male che portano alle Republiche , le Famiglie troppo potenti , c come fi fugge questo dagli Italiani.

AMB. I doglio non poco, ogni volta, e quando penso agli errori infiniti che si commettono da tanti Politici, particolarmente in quelle cose, doue si vede il male, senza dar il rimedio necessario, che l'esperienza ci insegna. Come sarebbe a dire, tante Historie che descrimono la perdita d'vn'infinità di

Principati, e Republiche, per nom

PARTE L. voler rimediare a tempo debito, a'disordini che andauano caggionando a poco poco, la moltiplicatione della potenza, più a questo Nobile che a quello nel Prencipato, e più a quello Cittadino, che a questo nella Republica, che scruono ad altro che ad infinuar la Politica di paffar per altra strada? E pure i nostri Politici difficilmente si sono accomodati, doppo tanti pericoli, a leuar questo abuso che seruiua done era, e serue done fi trona di precipitio a'Senati. Onde non mi par questo punto, degno da esser posto in oblio, mà più tosto nicessario a trattenerci in questa giornata, con la breuità possibile.

Con. Stimo veramente quefto fogetto ch'ella viene da proponere, non meno considerabiDIALOGO IX. 735 le a trattare degli altri, benche pare più tosto economico che politico, e pure è politico, e non economico.

AMB. Non credo che possa mai essere buon Politico, chi non è buon'Economico, ben'è vero che si può esser buon'Economico, senza esser buon Politico, bisognando alla Politica l'Economia, manon già all'Economia la politica. Che però habbiamo veduto errare, tanti Politici, poco economici.

Con. Nell'Accademia degli Afforditi d'Vrbino, tra quelli e-spertissimi ingegni, su anteposto dal Prencipe nall'Accademia vn Problema, per lo trattenimento dell'ordinario esercitio, così bello, e sententioso, che maggioremon s'haurebbe possuro deside-

736 PARTE I.
rare per lo beneficio della Politica, & io che mi ritrouauo di
paffaggio, inteli non poeo piacere nella varietà di molti belli discorsi, che viciuano da tanti
ingegni.

AMB. Et in che cosa consisteua la varietà de' discorsi, e l'eccelenza di questo Problema po-

litico?

Con. Ricercaua il Prencipe con questo Problema dagli Accademici, Qual cosa potesse il pri facilmente discacciar dal Mondo la guerra, e trattener tutti gli Stati in pace. Sopra la di cui proposta furono fatti dagli Academici diuersi discorsi, non men curiosi che belli, e non men belli che fruttuosi, e dotti. Vno tra gli altri mi piacque oltre modo, per la rarità de' concetti che contencua,

DIALOGO IX. 737
neua, il quale concluse, che all'hora il Mondo sarà in pace, quando
i Prencipi saranno tutti d'un' uguale
forza, e potenza, e che non vi sia
nelle Republiche, la maggioranza, e
la minorità frà Cittadini. Sentenza
non meno nicessaria che bella, e
curiosa.

Amb. Sarebbe bella Signor Configliere, se si potesse mettere in esecutione dagli Huomini. Ma questi punti sono troppo alti, perche tali operationi, non dipendono dalla nostra humanità fragile, la quale il più dalle volte, rompe il capo, mentre accomoda la orecchia, ma della forza della potenza diuina, che non troua ostacoli, che s'opponghino a' suoi decreti. Anzi non bastarebbe di diuider solo gli Stati de' Prencipi, e darne a ciascuno vn' vguale

parte, e misura. Bisognarebbe cambiar la natura de Prencipi, istessi, e darli vna virtù celeste, per poterfi contentare di tal diuifione. Farebbe di mestieri, che la pótenza d'vn Dio, incatenasse i Prencipi ne'loro limiti, con ordine di non riguardar l'impossile, già che naturalmente inclinano all'infinito. Vero è che in quanto alle Republiche, sarebbe molto più facile di venir' all'eseeutione dell'ugualità, e lasciar la maggioranza, e la minorità, fia nelle Republiche Aristocratiche tra maggiori, e maggiori, fia nelle Democratiche frà Cittadini, e Cittadini, già che il maggiore, & il minore formano vn Tosco per le Republiche.

Con. L'ambitione Signor' Ambasciatore è il primo veleno

che

# DALOIGO IX.

auuelena le Republiche. Questo è vn male che penetra il cuore di quasi tutti i Cittadini, e però (m'escusi la sua presenza) tutti infieme concorrono alla ruina del bene publico. Non è vero che non fi trouz vil Cittadinuzzo nella Republica, che non sia pieno d'ambitione di comandare.? Non è vero che pochi sono quelli, che si contentano d'ubbidire senza brontolare? E perche? perche stimandosi tutti Prencipi, non sanno sogettarfi all'vbbidienza; e pure l'vbbidienza à quella che bene spesso, fa i Cittadini Prencipi, dà l'auttorità al Senato, e la libertà alla Republica.

AMB. Se i Cittadini delle Republiche sapessero ciò che non sanno, e che debbono sape-

re, cioè di quanto pregiudicio si stato a molti senatori, di volere stare sempre ne'Senati, col domandar' hora vna carica, & hora vn'altra, forse non si scaldarebbono tanto a domandarne dell'altre. E veramente le ruine delle Republiche non deriuano da quei Cittadini che stanno in Cafa, ma da quei Senatori che vogliono star sempre in Senato, e che cercano le cariche per honorar la loro persona, non per feruir la Patria, che per ciò negli honori, vogliono effer fempre primi, e primi sempre, benche le

leggi ordinassero il contrario. Con. Vn Senatore veramente che vuole conseruatsi in buona riputatione appresso il Popolo, e non perdere facilmente il credito, bisogna che la sua

maffi-

DIALOGO IX. massima sia di non star sempre in carica. Al Popolo d'vna epublica dispiace più quando vede vn Senatore salire, che quando ne guarda vn'altro scendere. Chi laglie, e più in pericolo di chi scende, perche quello che scende va a trouare il piano, ma chi monta và a cercare il precipitio. Che scenda pure volontario dalla Poppa alla Proda Vn Senatore? Che non cerchi lui solo, quello che domandano molti? Che lasci godere ad altri quei frutti che non sono suoi ? Che dia volentieri ad altri, quegli honori, che quasi per forza vuole dagli altri. Che non aspetti d'esser precipitato? Le cariche, o siano honori nella Republica li suole dispensare o la Fortuna, o l'affetto del Popolo, se la Fortuna perche

742 fidarfi il Senarore di far tanto soura vn Ruota, tanto facile da sdrucciolare ? Se l'Amore del. Popolo, perche crederlo stabile, s hà per fondamento la va-riatione? Non sò nè posso ima-ginarmi con qual Política; o con qual'apparenza di raggione, ardifice di domandar sempre cariche al Senato, o al Popolo vn Cittadino amico della Patria, & affetionato del suo honore? s'egli è buono, meglio di farsi domandare, anzi ricercare dal Popolo, o dal Senato con la rinuncia, che di rincrescerlo con le domande, che finalmente o d'vna Natura, o d'vn' altra sono sempre importune? S'egli è cattino, perche permettere che i suoi vitij che sono particolari, dinenghino publici con le Cariche?

DIALOGO IX. Vn Cittadino priuato, benche cattiuo, mentre viue da priuato, odia il Popolo, per non conoscerlo, mail Popolo al contrario non l'odia, perche non lo conosce, ma quando poi da priuato diuiene persona publica, il Popolo l'odia, perche lo vede, & egli non ama il Popolo perche lo conofce. Se il Senatore ( secondo il credere de'buoni Politici) vuol viuere nella Patria, con la Patria, fe non vuole che la dominatione, si-cambi in dannatione che domandi poco (parlando delle cariche ) & al rado; non molto, & allo spesso. Se doppo il trionfo di Catilina M. Tulio, si fosse ritirato a menar la sua vita suori de' Senati, la sua lingua non sarebbe stara forse sogetta alle punture, delli spilli della moglie di

Marco Antonio ? Se Scipione Africano doppo rotti gli eferciti nemici in Africa, & in Ispagna, anzi doppo desolata Cartagine, debellato Siface, e vinto Anibale, si fosse contentato di viuere da prinato nella fua Villa di Literno, non haurebbe fofferta l'ingiuria, di vederii sotto posto all'importune accuse, & al bando de' due Q Petilli? Le Republiche non è fenza caufa c'hanno inuentate le Toghe, nè troppo lunghe, nè troppo corte, forse per mostrare con questo, che le cariche ne' Senatori, non bisogna che fiano ne molto corte, nè molto lunghe.

AMB. Felici veramente si potrebbono dire le Republiche, se i Cittadini che le conpongono fossiro più dominati dalla pru-

denza,

#### DIALOGO IX.

denza, che dall'ambitione, ma perche l'ambitione li domina più della prudéza fi possono dire infelici. O che buona cola se si contentassero i Senatori di riceuer gli honori moderatamente, lasciando godere agli altri, ciò che non poffono loro fempre godere, fenza distruggere il nome di Republica? Ma troppo corrotto è il nostro Secolo, troppo misere le Republiche, troppo infelici i Senati, troppo inprudenti i Senatori. Gran vergogna di veder Senati in questi tempi, sempre d'una istessa faccia, e Republiche dominate, non gouernate da'Senatori. E' pur vero Signor Configliere ogni giorno si vede, chi può negarlo: che nel presente ( che pensino pure le Republiche se vogliono) quando vn Senatore riccuel vn

carico, vn' honore, vna dignità, vorrebbe renderlo tributario alla sua Casa. Cosa marauigliosa in vero che l'ambitione sappia così bene aprir la porta a'Senatori per farli entrar dentro, ela raggione non basti poi a mostrarli l'vscita? Cosa da stupire che tanto dotto si vegga il Popolo nel concedere, e tanto ignorante nel negare? Cosa compassioneuole, che sempre sempre il Senato vogli caricar gli vni, e rener in riposo gli altri, e per lo più in riposo i meriteuoli, & in carica l'indegni.

Con. Da qui viene Signor mio, che le Republiche si cambiano in Prencipati. Vna Republica ben' ordinata, e ben gouernata, non dourebbe temere del di fuori, ma quando entra il difordine,

DIALOGO IX. ordine, che tema pure il di dentro. E qual maggior disordine, che l'introdurre i Prencipi in Cafa, mentre quelli che non vogliono volentieri vscir dalle cariche, son quasi Prencipi. Non riccorriamo per questo fatto a cercar proue nell'antica Roma. Lasciamo il Teuere, entriamo doue scorre l'Arno. Diciamo, che se i Fiorentini (mi perdonino quei Prencipi se tocco questo punto, già loro fanno che dico il vero ) non hauessero lasciato tanto ingrandire i Medici, Fiorenza sarebbe Republica, e non Prencipato, & i Medici piccioli Cittadini non grandi Prencipi. Nel tempo che Fiorenza era Republica, i Fiorentini godeuano di dire a'Forastieri, Che la Casa de Medici era la più potente di Fio-Ii 2

renza, e se per auuentura alcuno si fosse opposto, col rappresentar la potenza, & auttorità d'altra Casa, come Barbarina, Strozzi, & altre, loro hautebbono foggiunto, che in comparatione della Casa Medici l'altre Famiglie erano nulla. Anzi per lo spatio di più di cento anni i Medici hebbero l'apparenza di Senatori nel Senato, e di Prencipi nella Città. Che dite Signor' Ambasciatore, non sono stati buoni politici i Fiorentini? Di chi debbono la mentarsi? Chi l'hà tolto la liberta ? Certo nissuno. Loro stessi vollero diuenire ...... E a dire il vero loro medesimi hanno fabricato la tomba a'loro mali, mentre non perdettero per forza, ma venderono di buona voglia la libertà con il prezzo della DIALOGO IX. 749 della poco diligenza nel conferuarla.

AMB. Ma come può star quefto, come si può dire che la venderono, se non tanta forza s'opposero all'armi dell Imperadore, che furono quelli che li constrinsero a riceuere il vassallaggio ?

Con. Se i Fiorentini (il male è pullico, già è in mano de' Medici, che occorre tacerlo?) in luogo d'inalfare giorno per giotno i Medici l'hauessero abbassati, e contro posto all'auttorità loro, la potenza d'altre Famiglie, che loro stessi abbassauano per render più forti questi, certo che questi non haurebbono pensato a quell'orgoglio, che li spinse a soggiogar li Fiorentini, e Clemente settimo si sarebbe contentato di chiamàr li suoi pa-

renti in Roma, e darli del pane, non lasciarli in Fiorenza per farli Prencipi. Datemi in vna Republica vna Famiglia, che vuole star sempre in carica, sempre in gouerno, e sempre in maggioranza, & io senza pensare vi darò subito vn nemico domestico nella Republica. Non hà l'Erimanto mostro, nè la selua ercinia fiera così spauenteuole, a? Viandanti, come è crudele spauenteuole, e pericoloso ad vna Republica, il sol nome d'yna Famiglia potente, & inalfata fopra dell'altrè. Furono dunque nemici pessimi della lor Patria i Fiorentini (trattiamoli con più dolcezza, troppo seuere sono queste parole, per vn male irremediabile ) Diciamo che mancarono nella politica, lasciando ingran-

DIALOGO IX. ingrandire nella loro Republica, vna Famiglia, la cui grandezza volle cambiarfi in fignoria foura quei Popoli che l'incensauano. I Fiorentini dauano degli honori a' Medici con gli occhi chiusi, ma i Medici li riccueuano da' Fiorentini con gli occhi aperti. Gli vni li dauano per non penfare, gli altri li riceueuano per pensare. Grand'errore, stò per dire grand' ignoranza. Gli honori maggiori non fi debbono mai nella Republica dare a' maggiori ? La fua massima bisogna che habbi la mira di far in modo, che i maggioti diuenghino minori, & i minori maggiori, mentre la quantità, e non la qualità, da l'essere al particolare, ma la qualità, e non la quantità al pu-· blico, onde il publico perde la 752 PARTE I. qualità per la quantità.

AMB. Mi marauiglio, che i Genoesi non pigliano l'esempio de' Fiorentini, quali perdettero la libertà per hauer troppo ingrandito i Medici. In Genoa doue hò fatto qualche giorno di residenza, hò inteso, osseruato, e veduto, che vi fiano Famiglie così potenti, che vna sola, è quafi, e senza quasi più ricca del publico, più potente del Senato, più riucrità del Doge, più risperrata della Giustitia, e più temuta de' Comandanti. Dico Famiglie a' quali non manca altro che il nome, o titolo di Prencipe, hauendo già l'apparenza. Anzi a quelli c'hanno già il titolo, non li manca altro che la Sapranità per effer Prencipi.

Con. Benche i Genoesi pa-

iono

## DIALOGO IX.

iono nell' apparenza più inclinati aila mercantia, che alla Politica, e come in effetto-io gli stimo, ad ogai modo non lasciano nell'occerrenze di mostrar tratti finisfimi di politica, come io medesimo in diverse occassioni che mi sono state rappresentate di trattar con loro, n'hò prouato gli effetti. Particolarmente sù questo punto ch'ella viene da toccare, perche quantunque in Genoa, vi fiano molte Famiglie potenti, ad ogni modo questa potenza non si stende in altro, che ne' confini de' loro scrigni, mentre gelosi i Genoesi della loro libertà, fatti già Maestri a spese altrui, non costumano dammetterli troppo nel Senato, nè di darli delle cariche publiche, (faggio configlio in vero,

PARTE I. di non poco profitto alla libertà) per dubbio che praticando il Popolo con i maneggi publici, non tirino la diuotione de' Cittadini, con l'oro, e con l'autorità. E veramente non si troua nell' vniuerso calamita più propria, per tirare alla sua diuotione il cuore dell' Huomo, come quella del danaro, tanto più quando questo va congiunto con l'auttorità. Qual cosa non può l'auttorità in mano d'yno che hà danaro? qual cosa non può il danaro in mano d'yno che hà l'auttorità? Vaglia il vero, non voglio nasconder la mia credenza,

vn Giudice pouero che rubba (così credo io non impedifco aglialtri di creder come vogliono) porta maggior beneficio, e meno fospetto alla Republica, d'vn

Giudice.

DIALOGO IX. Giudice ricco, che si mostra liberale col Popolo. Il Giudice, il Gouernatore pouero rubbando s'acquista l'odio di molti, ecco la libertà afficurata, il ricco regalando tira l'affetto di tutti, ecco il pericolo della seruitù. Onde bisogna dire, con la consequenza che si tira da questo, che dà più sospetto, e più da temere al Popolo d'yna Republica, la vista d'vn Senatore amato da tutti, che la persona d'vn Gouernatore odiato d'ogni vno. Il Giudice ladro, non fà passo che non temi la vista di chi scontra, che però gouerna i Popoli con i timore, o per meglio dire, li teme gouernandoli, & al contrario il liberale porta seco la sicurezza, che per ciò li gouerna con auttorità, mentre la natura della li-

PARTE I. beralità non è altro che di fig reggiare. Chi regala coma ma chi rubba serue. Le Repu che non hanno bisogno per ro mantenimento, di Cittac che le faccino temere ma di tadini che temino, e pure q sta regola ha grand'eccettic perche sono più le Republi che temono i Citadini, che i C radini che temono le Repu che. Il difetto di tutto ciò r ce dall'inauertenza di quelli o comandano, e che reggeno publico.

AMB. In quanto a que particolare, i Genoesi non so non sono degni di biasimo, i di più meritano lode, perche l ciano le Famiglie porenti in Cfa, senza consocarli nel Sena conforme saccuano i Fiorent

a' M

DIALOGO IX. 757 a' Medici. Vero è che bisognarebbe che sossero vn poco più esatti, perche mi pare che vadino aprendo questa porta, il che non si potrebbe dire altro, che mancano nella Politica. Andrea Doria però, sogetto degno d'eterna memoria, era arriuato con la sua auttorità al grado del Prencipato assoluto, anzi non mancò il Prencipato a uni, malui al Prencipato, acclamato già da tutto il Popolo.

Con. Non fù però la mancanza della Politica de'Genoesi, che gli haueua dato il Prencipato, ma più tosto il suo valore, perche a dire il vero, questo grand'Huomo, non haueua acquistato il suo credito, nel gouerno della Republica, ma nel feruitio degli altri Prencipi, par758 PARTE I. ticolarmente dall' Imperador Carlo V. dal quale era stato chiamato al Prencipato, non già dall'affetto del Popolo, che l'acclamaua per forza non per a-

more.

AMB. Corre gran rischio vna Republica, e manca non poco nella politica, quando manda i suoi Cittadini più valorosi, a cercar la Fortuna, della propria Casa, nel seruitio de Prencipi stranieri, e tanto più può crescere la gelosia, quanto maggiori sono le Corone che si seruono. Quando vna Republica riceue vn Capitano famoso a' suoi seruiggi, bisogna che stia con l'occlio a perto, non tanto sopra il Capitano, quanto che soura il luogo di doue viene, ne sarébbe male al Prencipe, di far le steffe offeruarioni...

DIALOGO IX. Naturalmente i Prencipi odiano le Republiche, e raggioneuolmente le Republiche debbono odiare i Prencipi. Certo che s'io fossi Prencipe, non mi fidarei mai del seruitio d'vn Cittadino d'vna Republica, perche vn Cittadino buon Politico, non cercarà mai per la sola gloria della sua persona, d'offendere l'interesse delle Republiche, ch'è di non vedere ingranditi i Prencipi, con la distruttione degli aleri, eccetto quando si trattasse per la distrutione di qualche Potentato troppo maggiore a' fuoi confinanti. Genoa non riguardò a tante fortigliezze, anzi contraria all'altre Republiche, diede i suoi Cittadini maggiori, per farli maggiori, al seruitio d'vn Monarca, il più grande, e po760 PARTE I. \*
tente dell'Europa, e quel ch'è
peggio non molto discosto da'
suot confini.

Con. Chi volesse guardare da vicino, questa massima de' Genoesi, nel concedere spontaneamente (dato che fosse così) Andrea Doria all'Imperadore, per seruirsene nell'occorrenze, vi assicuro che trouarebbe nascosti, cento arcani di raggione di Stato, e mille massime di politica. Che cosa diede (sia così) Genoa all'Imperadore ? vn'Huomo? Ma-come poteua negarlo, se Andrea Doria era di Genoa, ma non in Genoa, e più obligato a quei Principi, che lo faceuano Prencipe, che a quei compatriori che lo trattanano da Suddito. Oltre a questo se Genoa haueua posto tutre le sue speran-.

DIALOGO IX. ze, foura la protetione, degli Spagnoli ( la stessa raggione si può dire nel tempo ch'era sotto la protetione di Francia, ) come poteua negare di concedere i suoi Capitani all'Imperadore, se dall'Imperadore, ne defideraua la protettione? Non l'haurebbe forse mandato, se a lei sola fosse appartenuta l'eletione di mandarlo, ma quel fumo, quella glo-ria, quell'ambitione che regna nel petto di quello, e di questo, anco negando Genoa non haurebbe negato Andrea Doria, o se pure hauesse negato il Doria, non haurebbe negato Genoa. Ben'è vero che le cose di questa Republica, cominauano in tal tempo molto disferenti, onde è che io credo, che ciò che fece all' hora, non lo farebbe adesso,

### 762 PARTE I.

e quello che fa adesso, non l'haurebbe fatto all'hora. Per me stimo fermamente (che gli altri giudichino come vogliono) che la vera Politica d'vna Republica sia, di viuere con vna vita priuata. Quando vn' Huomo vuol viuere come priuato in Casa sua, pensa a'fatti suoi, e non a quelli degli altri, ma quando poi vuol comparire in publico con maestà, e splendore gli altri riguardano a lui , ma egli non riguarda se stesso. Quanto meno si parla d'una Republica, nella Corte di quel gran Prencipe, tanto più profitto riceue la Republica in Cafa fua. Quell'obligare gli altri a parlar di essa, e molto sospettoso, che però fareb-be bene di non mandar'i suoi Sudditi maggiori, al seruitio di Pren-

DIALOGO IX. Prencipi grandi, e se pure qualche raggione di Stato, l'obligafse a farlo, che mandi Huomini, ma non Capitani, perche vn Capitano auido di gloria, & ambitioso di comandare, potrebbe apportar maggior danno alla sua Republica, mediante la protettione di quel Prencipe obligato da lui, che vn'Esercito intiero di traditori, mandati d'altri. Quando vn Capitano è fuori, non è più alla Republica, ma ben si la Republica a lui, onde maggior male potrebbe far questo a quello, che quello a questo, Gloriosa Venetia, che conserua se glorie de'suoi Capitani, per lo solo seruitio del suo Stato, e della sua perpetuità, e conseruatione.

AMB. Se tutte le Republiche si fossero affaticate a studiar'il li-

PARTE I. bro della istessa Politica, che hà studiato, e che studia Venetia, molte Republiche vi farebbono che non vi sono. Vero è che quel medefimo rimedio, che serue ad vno di salute, seruirà ad vn' altro di Tosco. Non cura niente Venetia della grandezza degli altri, nè da ad altri alcuna grandezza che possa portarli pregiudicio, anzi sospetto imaginabile. Mifura con il liuello della Politica più quello ch'esce, che quello ch'entra, perche quello ch'esce non è più suo, ma quello ch'entra è fuo.

Con. Vna fola cosa trouo contraria al mio senso, ben'è vero che vedendola in vna Città riempita di senatori tanto accorti, mi sa accomodare al senso degli altri, ma con vn poco di ripugnan-

DIALOGO IX pugnanza. Per efempio nel tempo che io mi trattenni in Venetia, cento volte il giorno fentiuo discorrere, della grandezza di questa, e quella Famiglia. E veramente i Cornari, i Contareni, i Morosini ; e non so che altre Famiglie, hanno vna certa specie di susseguo, o sia borea sopra dell' altre, a tal fegno che nel Confeglio, fanno preualere questo susseguo, e pare che loro con certe belle maniere, cercano d'accatiuarfi l'aura del Popolo, e l'affetto de' Nobili, per rendersi maggiori de' loro simili, e così in fatti gli stima il comune.

AMB. V'ingannate Signor Configliere, e có esfo voi s'ingannano molti altri. I Nobili in Venetia se sono differenti ne' beni di Fortuna, sono tanto più simili nel dono

PARTE I. della auttorità, che da loro la libertà. Nell'apparenza esteriore delle Piazze, sembra in fatti ui sia qualche differenza, ma nell'interiore del Configlio, il tutto è simile. Quelli che paiono i più potenti in Casa; sono bene spesso i più ricusati nelle cariche in configlio, e quelli che sembrano i più deboli in Piazza, faranno i più forti nel Senato. Non voglio dire però che non vi sia qualche eccettione, ma ben poca, perche questa Republica, gode di far preualere il merito, ( se però la Fortuna di alcun'ignorante, non fa rompere questa legge) ma quando il merito, eccede i confini del doucre, quando egli pretende di salir per la cima di qualche Monte, non praticato dagli altri la politica

DIALOGO IX. 767 vi mette le sue mani. Onde se l'aggiunger gloria al merito, del particolare, sia per apportar sospetto al publico, certo che l'interesse del publico, chiude gli occhi da tutte le parti al merito del particolare.

Con. scemare il merito d'vn particolare, ciò è vn diminuire le glorie del Publico, mentre il publico non hà merito che non venghi dal particolare. Ciò è vn fare sdegnare chi serue con

amore.

AMB. Chi non vuole che declini l'amore della Republica, verso di lui, bisogna che tenghi gli occhi sopra della Republica, non sopra se stesso. Non è vero sigliuolo, quello che pretende di riceuer honori per meriro dalla madre. I Cretensi do-

PARTE

mandarono la loro Republica Matria, secondo il rapporto di Plutarco, per mostrare, che se l'afferto della Madre debbe effer comune apportigliuoli, che così quello de'figliuoli, debbe efser infinito verso la madre. Raccontarò vn'esempio, che seruirà a restimoniare, come la Republica di Venetia, mette le mani alla Politica, quando il merito eccede in vn particolare. Leonardo Foscolo fu mandato Generale in Dalmatia nell' anno 1647. doue con la presa di Clissa, e di più di venti Fortezze considerabili, s'acquistò un nome veramente immortale, non solo in Dalmatia, & in Venetia, ma quasi nell' vniuerfo, dando ogni vno la gloria di tante vittorie, al suo merito, e valore. Finito il suo trien-

nio,

### DIALOGO IX. nio, e ritornato in Venetia, fu riceuuto con tanti applausi, e dimostrationi d'affetto che il vina del Popolo, consolaua non poco i parenti del Foscolo, & assordaua l'aria della Città. I Nobili applaudeuano ancor loro, perche vedeuano applaudere il Popolo, ma non tutti, mentre, per dire il vero, si come gli applausi d'vn folo, seruono di consolatione alla persona del Prencipe, nel Prenpato, così seruono di pregiudicio, e di sospetto ad vna Republica, che però quanto più veniua acclamato dal comune il Foscolo, tanto meno l'acclamana la Nobiltà. Con tutto ciò non lasciaua di mescolar qualche poco. di gioia, mescolara con qualche molto di gelofia. In fomma questo General Foscolo, veniua con

PARTE I. 770 qualche estra ordinaria acclamavione, rispettato, riuerito, & honorato da tutti. Vero è che mandato doppo Dalmatia in Candia, con la Carica di Generalissimo, non riuscì il suo gouercosì fortunato in Candia, come era riuscito in Dalmatia: Con tutto ciò rammemorandosi il ropolo le grandissime vittorie, che haueua hauuto esso Foscolo in Dalmatia, non pensaua a qualche picciola perdita riccuuta in Candia, perche a dire il vero, ad vn Capitano esperimentato, e di gran valore, se gli possono applicare le vittorie, ma non già le perdite. Successe tra questo mentre, cioè dopo il suo ritorno di Candia, la morte del Doge Molino, onde comunemente si credeua che il successore, sarà

per

DIALOGO IX. 771 per riuscire senza alcun dubbio il Foscolo, tanto più che oltre il merito di ciò che haueua fatto nel suo Generalato, possedeua qualità, e virtù degne d'vn tal Prencipato, e per dire la verità senza offesa degli altri meriteuoli, non v'era sogetto in Venetia che vguagliasse a questo Signore. Egli desideraua d'esser Doge, non perche l'ambitione della sua persona lo stimolasse, ma perche l'honore della sua Casa lo ricercaua. Il Popolo le desideraua, la maggior parte della Nobiltà lo volcua, anzi gli steffi nemici non ardiuano mostrarsi contrari, per non dare scandalo, al comune che l'applaudeua. Ma la Politica non lo volse, così restò escluso con disgusto del Popolo.

### 772 PARTE I.

Cón: In questa maniera Signor' Ambasciatore si ráffredano gli animi di coloro che l'hanno accesi nel seruitio della Patria. În vna Republica, chi più serue più merita, e leuando il merito si leua il seruigio. Ma che cosa si poteua temere dall'eletione d'vn' Huomo fimile ? Che male poteua far quello alla sua Patria, in feruitio della quale, haueua sparso in tante guerre, il fiore del suo fangue ? Che danno haurebbe apportato mai l'eletione d'vn' Huomo tanto bene merito del Publico?

AMB. Non temeua direttamente del Foscolo, ma dubitaua che l'applauso del Popolo, non rendesse gelosa la Signoria, perche a dire il vero, la politica vuole, che vna Republica Aristocratica.

DIALOGO IX. cratica, non operi mai, fecondo il gusto del Popolo, ma secon-do l'interesse dell'Aristocratia, per non fare d'vn'Aristocratia, vna Democratia, Dirò di più, per maggiormente far vedere la politica del Senato Veneto, che quattro volte ancora dopo questo, detto Foscolo concorfe al Dogato, col restar sempre escluso, mostrando però egli non poca prudenza nel soffrir tali in sulti, non dirò della Fortuna, ma della politica. Ben'è vero che doppo lungo andare, e nel tempo che la sua età cadente, poco, o niente pensaua al Corno Ducale, fu affonto al Dogato, nella cui dignità visse pochi mesi, e nella quale non sarebbe stato chiamato, se la Nobiltà non hauessi veduto raffredato già

Kk 3

PARTE 774 quel primo bollore d'affetto nel Popolo. Hor ecco come vsano i Venetiani di trattat la loro politica, nell'ampio giro del loro Dominio. Ecco come s'affaticano per discacciar ogni sorte di sospetto, che potesse intorbidare il riposo della loro conseruatione. Vogliono i Venetiani, anzi con molta industria, e vigilanza cercano d'hauer persone, per lo seruitio del loro Stato, virtuose, valorose, e meriteuoli, pure che il merito, il valore, e la virtù, non diano in qualfivoglia maniera, alcun sospetto imaginabile. Vogliono che il merito, sia nell'altri, ma non vogliono che vadi sopra gli altri. Non disprezzano d'hauer nella loro Republica, o per meglio dir nella loro Signoria, Famiglie ric-

che

DIALOGO IX. che riguardeuoli, e confiderabili, ma non vogliono che il Popolo possa dire, Quella Famiglia può troppo, fa tutto quel che vuole, bà gran poienza. Vogliono che il Popolo, creda tutto il contrario di ciò che crede il Senato, e per ciò il Configlio dà vn'altra faccia alle Famiglie nobili, di

quella che dà il Popolo.

CON. Ben fatto per non fase d'vna Signoria vn Signore. A i Nobili per l'ordinario quando se gli da la mano abbracciano tutto il corpo, è pure loro vogliono che il Soprano da essi non pigli altro che il dito, benche li dia la mano. Non credo però che vi sia alcuno esempio, cioè che venetia habbi corso qualche rischio, per voler dare troppo auttorità ad alcun Nobi776 PARTE I.

le, già che i Nobili tutti vgualmente guardano la loro libertà?

AMB. Se ne troua vno tanto comune, che mi marauiglio, come non sia penetrato nelle sue orecchie. Il Doge Faliero fu vno di quelli, che domandano le cariche, non per allegerire, ma per aggrauare il publico. Egli s'era inalfato in questa maniera, cioè con l'applauso del Popolo, e con il seguito della maggior parte della Nobiltà, hora in questa carica, & hora in quella altra, fino che fatto Doge, vedendo che il Popolo l'applaudeua, che la Nobiltà lo seguiua, e che la sua maestà era da tutti incensata, non contento d'effer Capo della sua Patria, volle con vna sfrenata ambitione, rendersi Signore d'vn Regno, e cambiar' il Corno.

# DIALOGO IX. Corno in Corona. Che per ciò conspirò contro la Patria, risoluto di foggiogarla, e di farla venire da Republica Prencipato, & egli da Doge farfi Rè. Ma il Senato accorto di questo si pernicioso disegno, diede le mani al rimedio, facendo far la penitenza a detto Doge, con non poco danno della sua Famiglia, perche scoperto il tradimento, venne egli decapitato dalla mano d'vn Carnefice, & i suoi, priuati d'ogni forte di honore, carico, e dignità che possedeuano dentro, e fuori Venetia Hor ecco s'è bene di lassiar solleuare troppo in alto i Cittadini delle Republiche ? ecco s'è bene de dar sempre le cariche allo steffo? Ecco i pericoli che occorro-

no quando l'ambitione folleuz

778 PARTE

gli Huomini?

CON: Crede ella dunque che la republica mancò in tal cafo nella Politica, fe tanto inuigila alla fua conferuatione?

AMB. Lo credo fermamente con licenza di quei Senatori che regnauano in tal tempo, e dirò perche. Questo Doge Faliero, era di natura ambitiosa, e l'esterno mostraua in lui, il cattiuo disegno che haueua nell'interno. ogni vno poteua accorgerfi ch'egli domandaua le cariche, non per l'affetto che portaua alla Patria, ma per sodisfare alla sua sola ambitione. Oltre di ciò tentaua sempre tutte le maniere possibili, per farsi conoscere il maggiore in tutti i Tribunali doue entraua. Ma sopra tutto essendo Senatore, andaua di quì, e di Di Alogo IX. 779 e di là, procurando con le parole, e con l'oro d'accatiuarsi l'assetto de'P poli, & il seguito de'Nobili. E pure il Senato non apriua gli occhi, e se pure l'apriua non sapeua, o non volcua rimediare atali inconuenienti. Onde bisogna di necessità dire, che la politica mancò al Senato, o che il Senato mancò alla Politica.

Con. Sono moltiche credono fermamente, che lo Spinola, fosse stato trattenuto in segreto dal Rè di Spagna, con questa speranza di farlo diuenir Prencipe di Genoa, la quale vogliono che sia quella, che accese la diuotione così grande dello Spinola verso gli interessi di Spagna?

AMB. Non hà del verisimile, nè si possono far tali giudici,

Kk 6

PARTE I.

fenza offendere la politica, dello Spinola, degli Spagnoli, e di Genoa, perche è meglio per Spagna, che la Republica di Genoa appartenghi a molti, che ad vn folo, cosa facile essendo di perdere vn solo, ma molto difficile di perdere molti. Basta il capriccio d'vn Prencipe, per muouere vn Prencipato intiero, doue per lo contrario, per rimuouere vna Republica dal suo interesse, non bastano cento teste. Tutta la politica della Spagna, per lo spatio di quaranta, e più anni, s'affaticò a cercar mezo possibile, per obligare Genoa, in modo che non potesse, benche volesse vscire dalla diuotione di quella Corona, nè si troud altra maniera, che d'obligare i particolari, che sono quelli che formano.

DIALOGO IX. 781 mano il publico, hor come volete dunque, che per vn solo Spinola disobligassero tutti? Certo che non posso imaginarmi che simili pensieri, siano passati nè pe la mente degli Spagnoli, ne per la testa dello Spinola.

Gon. Dio voglia però che vn giorno la libertà di Genoa, non vadi a fumo, con non poco disturbo di tutta l'Italia, e perche, per lo grand'arrosto che si da a'particolari. Manca di giorno in giorno il danaro al publico, perche di momento in momento il particolare piglia ogni cosa per lui. Sin'hora hò diseso Genoa nella politica, ma adesso io biasimo la politica in Genoa. Vaglia il vero come potrà esseriodata questa Republica, se lascia giornalmente ingrandire al

maggior segno, alcune Famiglie particolari, come Doria, Spinola, Grimaldi, Fieschi, Caretti, Pallauicini, Cibò, & altre ? la di cui ricchezza supera di gran lun ga quella del publico? Tante chezze a particolari ? tanti telori ad vn folo? e perche questo? Se Genoa fa del Publico, particolare, che guardi bene che vn giorno non facci il particolare vn publico? Par cosa incredibile e pure è così, il dire che questa Republica sià tanto obligata a'suoi Cittadini, che i Cittadini fon Prencipi, & il publico prinato.

AMB. Non bisogna condannar gli esenti signor Congliere, conuiene prima di giudicar' il processo, intender ambi le parti, ende se lei hà mutato registro,

DALOIGO IX. risoluto di biasimar Genoa, voglio ancor'io cambiar di pensiere, col farmile amico, da nemico. Nelle Republiche corre vn' altra raggione che nel Prencipato, perche in questo, la ricchezza del Prencipe, serue di gelosia a'parricolari , e quella de particolari di gelofia al Prencipe. Al contrario la ricchezza de'particolari nella Republica, serue di sicurezza al publico, e di stimolo nel petto di chi la possiede, per cercar maggiormente la libertà. Due cose sono o che i ricchi nella Republica, fon semplici, & ignoranti, o che fon dotti, e politici. Se dotti, e politici, perché temere di loro, se non ignorano loro, che le ricchezze de' Sudditi nel Prencipato, sono al Prencipe, che le go784 PARTE I.

de, senza possederli, non a' Sudditi che le possedono, senza goderle? Cattiua cosa in vero, quando il Prencipe inuidia le richezze de' Sudditi, segno che le vuole, e se le vuole, chi l'impedirà d'hauerle? Se poi i ricchi della Republica sono semplici,& ignoranti, all'hora il publico può viuer sicuro, mentre i suoi Cittadini non hanno ingegno capace per tramar' insidie alla Patria. Ma diciamo ancor meglio, fe son Dotti non mancaranno di darsi allo studio della Politica, ch'è il primo fondamento di virtù, che debbe precedere nelle Republiche, se pure gli Eelesiastici concedono questo titolo di virtù alla Politica, con la quale potranno conoscere, anzi vedere, che nel Prencipato,

DIALOGO IX. non fi troua il mio, & il tuo, perche il Prencipe vuol' hauer'il tutto per lui? ma nelle Republiche tutto al contrario, perche si come il publico è obligato di dir questo è nostro. così è permesso al particolare di dir questo è mio. Se sono ignoranti, l'ingnoranza del ceruello, leua il sospetto che potrebbe portare il tesoro, securi di non esser molestati di fuori, mentre chi cerca traditori, bisogna che li cerchi sagaci, & accorri, al meno per procurar la foggettione ad vna Republica. Le Republiche nello stato che si trouano al presente, non hanno da temere, delle ricchezze che hanno i Sudditi, benche particolari, per esfer in mano di questo, e non di quello, ma ben si dell' auttorità

PARTE I. che i Sudditi particolari, si pigliano delle cariche, che loro dà il publico. Bastasche la Republica, per non mancare alla polilitica, lasci gouernar a'ricchi le loro ricchezze in Casa, senza chiamarli nel Senato, essendo più che vero, che le ricchezze de'particolari, separate dalle cariche publiche, non portano mai pregiudicio al beneficio comune. Mentre il Senato, lascia i danari în Casa de'patticolari, questi studiano la conservatione della libertà del Senato, ma quando i danari de'particolari entrano nel Senato, il Senato corre pericolo di renderfi fuddito de' particolari. Hora se Genoa con tanta cura guarda i suoi tefori per politica in mano de' suoi Cittadini perche biasimarla?

CON.

DIALOGO IX. Con. Perche sarebbe meglio, che questa Republica, per leuare ogni sorte di sospetto dalle sue mura, studiasse il modo, e cercasse le maniere, d'indebolir le ricchezze di pochi, e rinforzar la pouertà di molti, essendo più che vero, ch'è maggior profitto d'vn' Republica che i Cittadini siano tutti mediocremente commodi, che poche Famiglie ricche in estremo, doue per lo contrario in Genoa i Genoesi, o che sono estremamente ricchi, o estremamente poueri.

AMB. Mi perdoni Signor Configliere, questo sarebbe vn fare dell' Aristocratia, Democratia. Per vna Republica Democratica è meglio che le ricchezze siano diuise a molti che a pochi, ma per vna Aristocratica, meglio

PARTE I.

788 PARTE I. è che stiano nelle mani di pochi che di molti. Dirò di più che se le ricchezze de' particolari di Genoa, dipendessero dal publico, o che il publico fosse quello, che loro dasse la commodità d'arricchirsi, forse le cose si potrebbono risoluere secondo le sue propofitioni. Genoa cioè tutto il territorio del Genouesato, è posto in vno de' paesi più sterili dell' Italia, doue non nasce nè meno tanto, che basti per nodrire, non che per arricchire gli abitanti. L'industria de' Cittadini è quella che strascina a forza di sudori in questo Stato, dall' altrui Regni li tesori immensi. La Republica ad ogni vno lascia libero il modo d'industriarsi, ma se tutti non hanno libero il dono particolare di feruirsi dell' industria, che può

DIALOGO IX. far la Republica ? Oltre a ciò, o che le ricchezze noi le riconosciamo con i Gentili, come Doni di Fortuna, o con i Christiani, come effetti della providenza Diuina. Se doni di Fortuna, in che maniera contrastare con vna Dea, che opera tutto quello che vuole, e che vuole tutto ciò che opera, non hauendo catene che la possino fermare? S'effetti della prouidenza diuina, chi sarà s'ardito d'andar contro il Cielo? Chi potrà impedire ad vn Dio, che non dia i suoi fauori a chi vuole? Qual Republica, qual Prencipe contradirà a' decreti Celesti, tanto più che la Terra appartiene al Signore?

Con. Questo è vn punto troppo Theologico, degno più d'vna Catedra di Theologi, che

# 790 PARTE I.

d'una conferenza politica. Onde fe la politica non può metter le mani per criuellar tal' opera, bifognarà per questo lasciare i Genoesi alla cura del loro Stato, & il pensiero delle ricchezze de' particolari, a' particolari, e non al publico,già che il publico gode quando vede i suoi particolari, tanto inclinati al proprio prositto, come appunto sono questi Popoli.

AMB. Certo che dopo qualche tempo, son diuenuti i Genoesi a proprie spese buoni politici. Anzi quell'auidità di guadagnare il cento per dieci, se possibile sosse, che loro possedono come estetto di Natura, non li lascia scordare del vero modo di maneggiar la politica a loro prò. Ben'è vero che se volessero studiare.

diare, notte, e giorno, se cercassero tutte le maniere possibili da
diuenir arcipolitici, non potrebbono arriuare alla politica de'
Venetiani, che vsano quasi dormendo. Che però si dice comunemente che i Venetiani, conseuano meglio la loro Republica quando
dormono, che i Genoesi quando vegliano, e l'esperienza ci mostra
ch'è così.

Con. Se i Venetiani volesfero forse manegiar la politica de' Genoesi, non farebbe quell' effetto in Venetia che sa in Genoa, e così ancora riuscirebbe, se pretendessero i Genoesi di seruirsi della politica de' Venetiani, la quale haurebbe senza dubbio altro esito in Genoa, che non ha in Venetia. Onde bisogna dire che i Venetiani sono assai buonì 792 PARTE I.
politici per lo loro Stato, e così
anco i Genoesi per lo loro. Ma
ditemi in Lucca vi sono Famiglie ricche, e potenti dalle quali
ne potesse la Republica tirar
qualche sorte di gelossa? Hà ella

di che temere? AMB. Sì, ma i Lucchesi sono troppo inclinati alla libertà, e nemici delle nouità. Non si troua, ne s'è trouato mai che alcun Lucchese sia stato traditore, onde si crede fermamente che s'alcun Cittadino di questa Republica, fossi molestato dall'aiuto di qualche potentato a farsi Prencipe, come già fece Clemente settimo a' suoi, che a guisa d'Andrea Doria, rinunciarebbe il Prencipato, per viuer da Suddito, tanto amano la libertà i Lucchesi. Con tutto ciò le Famiglie DIALOGO IX. 793 miglie più potenti in Casa, non sono le più forti nel Senato?

CON. Non hanno però il nome d'esser tanto esperti, & accorti i Lucchesi, anzi dalla maggior parte degli Italiani, poco, o niente si stima la loro politica, della quale si seruono per il loro

gouerno?

AMB. E vero, ma-però se i Lucchesi non sono politici nell'apparenza, sono nella Natura, perche naturalmente sanno singere con tutti nelle materie di Stato, o per meglio dire, sanno benissimo tenere in vno stesso tempo la mano nell'acquà, e nel suoco, la qual cosa li sa politici. E veramente non sò quello haurebbono satto in Lucca, in vno picciolo Stato, tanto inuidiato dal Papa, e dal Gran Duca, quei

794 PARTE I.

tali che si stimano Politiconi.

Con. Vn picciolo Stato come questo, bisogna di necessità che viua fingendo, e che finga viuendo.

AMB. Basta come io credo alle Republiche, che non hanno forze bastanti per difendersi con l'armi dall'inuasioni che li potrebbono arriuar di fuori, di disponer bene le cose dalla parte di dentro, cioè distruggere in particolare tutte quelle persone, e Famiglie, ma con belle, e non ordinarie maniere, che pretendono, o che vogliono troppo inalzarfi al pregiudicio del publico beneficio, e de particolari più deboli. Basta di leuar dal Senato quel nome di Questa Famiglia è molto potente, o vero Questa è la più potente Cafa della Republica, & anco dì

DIALOGO IX. di toglier totalmente la causa di dire , Quel Senatore può tutto quello che vuil. Non intraprende cosa che non riesca al suo gusto. Senato ignorante, ignoranti Senatori, Popolo sciocco, e perche non conoscere il vostro male? Diccua vn Republichista buon politico, nel veder dentro il Senato, anzi nel centro della Republica, certe Famiglie così potenti, che si faceuano leciti di dir a piena voce ne' configli, Vogliamo così, non ferà altramente , Non mi marauiglio io che cerchino i particolari di solleuarsi, con le cotinue cariche sopra de' loro simili, e di rendersi con gli honori publici, maggiori del publico. Quello che mi fa stupire è, che cento, o tre cento Senatori non habbino tanta forza (Diciamo me796 PARTE I.

glio) non habbino tanto giudiciod'indebolir per politica la forza, la potenza, e l'ambitione di quella Casa, che vuole star sempre in carica, che sempre vuol comandare, e che s'hà quasi, e senza quasi scordata l'ybbidienza douuta al Magistrato, per esser ella medesima sempre Magistrato? Vergogna che vogli vn Senato indebolir la sua auttorità, e render le Famiglie arroganti, e perche? per non volere, o per non sapere chiuder gli occhi, e metrer la mano alla politica, che non vuol così.

CON. Mi racordo che vn Forastiero in Genoa, domandaua vna volta ad vn Cittadino, a chi potrebbe racomandar la causa (egli haucua non so che processo in giustitia) per vscir presto DIALOGO IX. 797
presto di quel processo. Il Cittadino senza troppo pensare rispose
subito. I Signori....... sono
potentissimi, e tengono il Senato
dentro le mani, Dunque soggiunse
l'altro, la vostra Republica è un

Prencipato?

AMB. Sana, & accorta risposta, degna di mortificar quei Senatori poco accorti, che si lasciano tirar per lo naso da vn particolare. Io non stimo vń Senato quello, doue veggo i maggiori comandanti sempre d'vn'istessa faccia? Parlo là doue le Leggi della Republica portano il contrario, ma che l'auttorità .-de' particolari stabiliscono Leggi a loro modo. Come si possono chiamar Senatori quelli, che nonardiscono contradire per lo beneficio publico, a quel partico798 PARTE I.

lare, che con non poco discapito della Soprana auttorità tira tutti per lo naso ? Vn tal Senato, più presto che Senato, a me mi pare vna Mandra, & i Senatori tante Pecorelle innocenti, (diamoli questo titolo, ma che però s'intenda il nome d'innocente, come l'intendono i Francesi) che corrono precipitose a rompersi il collo, per voler seguir l'orma d'vna sola? Quello è vero Senato, di Republica, nel quale i Senatori son tutti liberi, tutti conformi, tutti vguali, e tutti fimili? Quelli sono veri Senatori che formano vn Senato, tutto cuore, tutto animo, e tutto ardire, e che non teme a coloro, che vogliono farlo temere con l'indiscretezza della loro vsurpata auttorità? CON.

CON. Sette volte il Senato corse rischio di ruinar Genoa, e più di due ruinò senza rischio la publica libertà, e perche signor mio? per adulare quella Famiglia che lo faceua temere, e per castigare questa che lo temeua. In Venetia corre vn'altra maffima, & io lo se perche n'hò veduto l'esperienza più, e più

Амв. Che massima è questa, ditemela vi prego, perche fon

grauido di sentirla?

volte.

CON. Quando due Famiglie Cittadine, o Nobili contrastano insieme, vna più potente in amici, e danari, dell'altra, quella che è la più debole guadagha bene spesso, sedendo nel Tribunale in tale occasione insième con la giustitia, la politica, e ciò

### PARTE I. 200 per non dare causa alla più forte, di rendersi maggiormente arrogante sopra de' deboli. Anzi per l'ordinario, quella Famiglia, o quella persona che si scalda il più per faisi racomandare con questo, e con quello appresso i Giudici, perde benche habbia raggione, e quella che fi contenta di ciò che fa la fola giustitia vince, benche habbia torto. E veramente la giustitia delle Republiche bisogna che sia miniftrata dalla politica, prima d'en-

fti tempi, di guardar la giustitia con l'occhio della politica, che non già la politica con l'occhio della giustitia, accordardonsi più tosto la giustitia con la politi-

trar nella mano della Giustitia. Ben'è vero ch'è più facile in que-

ca, che la politica con la giusti-

tia. Per ciò credo che il Signor Girolamo Giusti, Senatore espertissimo, e giusto di nome e di fatti, mi disse più volte nel tempo che io ero in Venetia, già tre, e quattro anni sono, ch'egli, amarebbe meglio di contrassare con un suo maggiore, che con un minore, securo di perdere con il minore, e certo di guadagnar con il maggiore.

AMB. Poteua dirlo perche come Senatore esperimentato nelle principali cariche, sapeua benissimo come la sua Republica hà per vso di trattare in similicasi. Et io credo fermamente, che se la politica de'Venetiani, non hauesse hauuto sempre riguardo, a solleuare i più deboli, et ad humiliare i più forti, estintivi deboli, i forti l'haurebbono operimente sempre riguardo de la solleuare i più deboli, i forti l'haurebbono operimente de la politica de la solleuare i più forti, estintivi deboli, i forti l'haurebbono operimente de la solleuare i più solleuare i più se solleuare i più

Soz PARTE I.

pressa. Ma Venetia visse, viue, e viuerà con vna libertà senza vguali, per hauer saputo a luogo, & a tempo opprimere quelli, che cercauano d'opprimerla. Non è cosa buona che il rimedio s'applichi solamente nel tempo della graue necessità. Alle medicine curatiue, bisogna che precedino le preseruative. Mi rido di quelle Republiche; che si ridono di questa verità, e volesse Iddio che di tale specie, non se ne trouassero in Europa, per non costringermi tanto nell'Italia, doue fon ficuro, che non ve ne mancala sua parte. Dico quello che prouo, e che si vede.

CON. Signor' Ambasciatote, sono alcuni anni che viuo nelle Corti, hora da persona publica, & hora da priuato, nel

qual

DIALOGO IX. qual tempo hò inteso legger tanti processi, e publicar tante sentenze, che la sola memoria, mi fa arricciare i capelli nel rammemorarlo, e tanto più quanto che, hò inteso sempre parlare di, quel · ladro è stato impicato, quel micidiario arruotato, quello strupatore imprigionato, ma già mai non hò vdito dire, che sia stato impicato qualche Configliere, o Senatore di Republica, per voler cercar le fattioni tra Senatori, e pure questo male, è quasi comune in tutti i Senati, ad ogni modo'il Popolo il vede, e tace, & il sente, ma non dice nulla, perche vede che i Senatori che sono i primi a saperlo, non sono gli vltimi a voler così. E pure questo male, porta maggior danno al publico beneficio, che non già

# 804 PARTE I.

il furto di quel ladro, il quale è stato impicato, per hauer rubbato, sette Giuli a quel Senatore? Tre anni, e più sono stato in vna Republica, per seruitio del mio Prencipe, con la carica d'Ambasciatore, nel qual mentre, e giorno, e notte non sentiuo parlar d'altro che di fattioni, di seguito, e cose simili, come sarebbe a dire, quel Sindico, quel Prisidente ha grand'auttorità nel Constglio, Quel Configliero ha tanti voti dalla sua parte, per disponere alla [ua fodisfattione. Quello può più di questo, Questo fa tutto ciò che desidera quello, Il partito del tale è il più forte. Ecco i raggionamenti più dolci che si sentiuano in quella Republica. Dico più dolci perche s'auanzauano i discorsi più: oltre alla compra, & alla vendi-

DIALOGO IX. 805 ta. E a dire il vero senza alcuna passione, questi discorsi così fatti, non sono raggionamenti da Cittadini, affettionati alla Patria, ma più tosto da Rubelli nemici del Senato, perche parole fimili, fono alle volte quelle, che chiudono la Finestra alla libertà, & aprono la porta al Prencipato. Mi pare traditore, non Configliere della fua Patria, quello che cerca d'inalzarsi sopra degli altri, con l'augumento del suo partito, e con lo sforzo di tirar alla sola sua diuotione il seguito di molti. Se così trattano i Cittadini il publico, doue è l'auttorità del publico; doue la libertà de' Cittadini? Quello però che mi pare più strano è, che il Popolo gode, e si rallegra, quando. fente parlar della fattione po\$06. PARTE I.
tente di questo, e di quello, tanto pregiudicheuole al publico
interesse. Condescende con
quelli che l'opprimono poueretto.

AMB. Per ogni raggione mi glorio d'esser nato Cittadino in yna Republica, doue la Cittadinanza fa i Prencipi, ma non polfo far di meno di non attristarmi, ogni volta, e quando penío alle raggioni ch'ella viene da riferire. Oh Dio, & in quanti Senatisi trouano Senatori, che si lasciano tirar per lo naso da quello, e questo, tanto nelle materie politiche del publico, che nelle cause criminali, o ciuili de' parricolari. Anzi dirò di più che alcuni non giudicano mai , nè danno il lor voto, che secondo il segno che gli dà col piede il suo vicino. Dourebbe

DIALOGO IX. 807 Dourebbe il Popolo distruggere vn tale Senato, già che il Senato non distrugge tali tenatori. Ma che dico Senatori, se a guisa di Giumenti, fi lasciano imbrigliare, e condur prigionieri, da loro simili? Gran vergogna, il Senato dona insieme con la dignità, o sia con la Toga, la libertà a' Senatori, e questi imprigionano volontariamente la loro Toga, e la libertà del Senato. Gran miseria, veder prigionieri da vn folo, quei Senatori che il Senato fa liberi con tutti, & in ogni luogo?

CON. I Configlieri, o Senatori delle Republiche, che vogliono solleuarsi sopra degli altri, sono come quei Papaueri, che rileuano il capo sopra deglialtri onde bisognarebbe tronearli quel capo, che gli rende-

maggiori delloro fimili. Questo pentiere non è mio, Periandro l'insegnò a Trasibolo, e Tarquinio al figliuolo. Non è bene per un buon Giardiniero, di lasciar crescere nel suo Giardino una pianta, maggiore, e sopra dell' altre, eccetto se fosse vn' Albero, la di cui grandezza, non sia così facile da recidere. Chi sarà quell'Huomo, che spasseggiando per vn prato, o diportandosi per vn Giardino, non volga gli occhi, più tosto a guardare, e mirare quel fiore, e quell'erba, che si solleua con vna certa specie di maestà sopra degli altri, che non già quello, che simile al compagno, si vergogna di mo-· strare alcun'atto di preminenza? Per me credo che non per altro la mano dell' Huomo s'auanza a

DIALOGO IX. 809 recidere questo fiore, che tanto porge il capo sopra gli altri, se non che per l'odio naturale, che il cuore dell' Huomo tiene alla

ſuperbia.

Амв. La superbia è insopportabile a tutti, eccetto a quello che la possiede, e pure quello che la possiede odia anco la rappresentatione, di colui che vuol precederla. Tronca l'Huomo più violentieri il fiore, che in. alto si solleua orgoglioso, di quello che humile, le ne stà nella compagnia degli altri compagni, per due raggioni, secondo il mio credere, o perche sia più facile di troncar con la mano, quella par-te ch'è più facile all'occhio di discerner con la vista, o per la forza d'vna imaginatiua virtuofa, che ci lo porge come dissoSIO PARTE I.

nanza, o deformità, non potendo foffrire che resti impunito.

CON. Quando vn' Albero si solicua soura gli altri tutti l'ammirano, quando l'erba s'inalza sopra tutte l'altre herbe si tronca. Così, e non altramente atti-ua al Cittadino della Republica, il quale, o che bisogna di contentarsi d'esser' vguale, per non esser troncato, o che diuenghi. Prencipe per esser'ammirato.

AMB. Colui che nella Republica diuiene superiore agli altri, o sia per la inclinatione della Fortuna, o sia per la virtù del suo proprio valore, basta che non potrà per lo meno viuer sicuro, se non si dechina tanto che s'vguagli a quelli, che hà già sorpatiato. O come lo disse bene vn Politico del nostro Secolo, in vn suo

DALOIGO IX. 811 trattato di politica parlando appunto di questa materia. Ecco le sue parole notabili, Non s'esponga il Senavore agli occhi degli aliri, se unol digli aliri fuggire la mano, altramente produce inuidia in quelli che gli haurebbero ad esserviguali, perche li trapassa, timpre in quello che haurebbe ad esser superiore, perche lo pareggia.

Con. Non sò che politica fia questa delle Republiche viuenti, di lasciar ad vn solo solleuar'il capo sopra di tanti? I grandi sono naturalmente nemici di quello che vuol farsi maggiore, e quanto più questo li caualca con la maggioranza, tanto più loro diuengono indomiti con la rabbia, onde non sò come si può soffrire trà Nobili nella Republica Aristocratica il maggiore,

e il minore? Dall'altra parte, non sò perche nella Republica Democratica, si permette da' Gouernatori che la gouernano, la preminenza d'vn solo, sopra degli altri? Il Popolo odia per natura il Macstrato de' grandi, e perche odia i grandi, ama di veder trà questi vno maggiore, perche il maggiore stende le sue falde sopra del Popolo per proteggerlo; e l'ingrassa con le sue foglie per obligarlo, onde il Popolo che ammira la sua belleza, non lo vede volentieri recidere, anzi lo difende acciò non fia reciso.

AMB. Il Popolo non cerca mai il maggiore, ma l'ama quando lo vede, e perche l'ama gli dà il defiderio della Città, & egli che fi vede amato, vorrebbe esser sempre maggiore, per obligare il

Popolo,

DI ALOGO IX. 813
Popolo, e per comandare i fuoi
vguali. Che però il leuar le Fattioni dalle Republiche è nicessario a chi maneggia la politica.

Con. Se la prudenza, e bontà di molti, non risplendesse ne' Senati, certo che gran sogetto haurebbono le Republiche di lagrimar questa miseria. Ma non si potrebbe trouar modo di leuar

tal peste dal Mondo?

AMB. Che modo? sarebbe di bisogno lasciar la politica al publico, e non a'particolari, perche la politica de' particolari, oscura quella del Publico. Il Collegio de'Cardinali, che porta il titolo d'Apostolico, e ch'è composto di persone sante, religiose e diuote, o che al meno dourebbe esser tale, non parla d'altro che di Fattioni che di segui-

814 PARTE I.

to, e che di sequadroni volanti. Auzi nell' eletione del Portesice, par cosa incredibile, di sentir li brogli che si trattano tra le Fattioni. Hor giudicate come sarà possibile d'estinguere questo vitio dalle Republiche, se tanto già regna nel Collegio Apostolico, capo della Republica Christiana di Roma?

Con. Veramente a prima vista, questo sembra mal fatto, mentre il Colleggio Apostolico debbe riguardare la Religione, inansi di mirar la politica, doue per lo contrario le Republiche guardano sempre la politica, e ben poco la Religione. V'è però ad ogni modo gran differenza, perche i Cardinali son' obligati e dal sangue, e d'altri interessi a vari, e diuersi Prencipi, onde la loro

DIALOGO IX. 815 loro politica vuole, che dipendano d'altri, oltre che se mancano i Cardinali a' Prencipi, mancaranno i Prencipi a' Cardi-. nali, e forse tutto lo Stato politico alla Chiefa. Ma i Senatori d'vna Republica, loro stessi son Prencipi in Casa loro. Di più le Corone spalleggiano o a questo, o a quel Cardinale, la qual cosa caggiona le Fattioni, ma nelle Republiche, i Senatori che son Prencipi, non hanno altro che pensare, che alla conseruatione della propria libertà. Ben' è vero che non possono nomarsi Prencipi, mentre si lasciano comandare da' loro vguali. Per me amarei meglio d'esser Suddito priuato d'vn Prencipe, che Senatore d'vna Republica, nella quale il Senato che dourebbe

\$16 PARTE I.

comandare, si vede obligato di star sotto quel Senatore che bisognarebbe seruire. Vn Senatore che studia d'esser conosciuto dagli altri, come maggiore di stutti, è Prencipe occulto, e nemico segreto, che sa della Republica vn Prencipato non conosciuto.

AMB. Forse Iddio metterà le sue mani vn giorno, per saluar i giusti, acciò non periscano per li peccatori, senza di che non posso sar buono giudicio de Senati, cioè di quelli che sono composti di quella specie di senatori che noi habbiamo detto. E voglia Iddio che tanti buoni Senatori, non siano per vedere la ruina delle Republiche, che non sanno ben gouernarsi, per voler così i Senatori cattiuì.

CON.

DIALOGO IX. 817
CON. Non farebbe che il meglio come credo, perche perfe le Republiche, farebbe anco perfa l'infohenza, che per ordinario regna, anzi domina i più infimi Cittadini delle Republiche, non che i Senatori de'Senati.

AMB. Non voglio entrar per adesso alla difesa delle Republiche, intorno al vitio dell'infolenza. Dirò solo che bisogna pregare il Cielo, per la conferuatione perpetua d'esse Republiche, senza le quali l'insolenza che per ordinario esce da' Prencipati, farebbe i Prencipi insolentissimi. Bastarebbe per lo publico beneficio de' Cittadini nati liberi, che si guardassero di non metter ne' Senati che Huomini pieni di politica, non d'ignoranza. Huomini che sappi-M<sub>m</sub>

SIS PARTE I.

no comandare, non Senator che godono d'effere comanda i. Saranno eterne le Republ che, se i Senati le vogliono ta li, e se i Cittadini sapranno for mare i Senati, non di Senator che danno il voto a chi gli lo do manda , ma di quelli c'hann petto di negarlo a chi non I merita, e cuore di concederl achi n'è meriteuole? Non di co loro che si conformano per l'o dinario al capriccio di quel pa ticolare, ma di quelli che no ha mo auanti gli occhi che beneficio del publico? Non quelli che brauano il Senato porte chiuse, ma di quelli ch difendono la raggione a por aperte? Non di quelli che hai no lingua, e non mani, ma quei tali che hanno fatti, e p role DIALOGO IX. 819
role ? E finalmente non di quella forte di Senatori, che vendono la conscienza a buon mercato, ma di quella specie che la
conseruano a caro costo?

Con. Se voi mi date vn Senato di tali Senatori, io vi darò vna Republica Diuina, e non

humana. Ma.

AMB. Intendo la fignificatione di questo, Ma. Cioè che
voi lo credete difficile, & io le
credo così ancora, mercè che
coloro a' quali se gli da la Carica
d'eligere i Consiglieri, lo vogliono così, perche non sanno diftinguere il bene dal male. Dio
perdoni a chi n'è causa già che
la parentela, e l'amicitia sono gli
Elettori de' Senati, & il sondamento delle Republiche.

Con. Più facile sarebbe a

820 PARTE I.
noi di cercar la causa di tal cortuttione, che a quelli che la
commettono d'astenersene. Ma
stimo bene d'astinerci di
parlar più di tal
materia.



PARTE



#### DIALOGO X.

Doue si tratta de' premy, e rimuneratione de' Prencipi, e Republiche.

Амв.



One state quasi Signor Consigliere, la maggior

parte della notre chimerizando, certe materie, che non son chimere. Haurei voluto sapere, se l'interno de' Prencipi, che signoreggiano al presente l'vniuerso, è più inclinato a castigare i cartiui, che a rimunerare i buoni?

Mm 3

## \$22 PARTE I.

CON. Nelle cose occulte. non è possibile di giungere altro occhio che quello dell'imaginatione. Il giudicio, o per meglio dire la contemplatione dell' Huomo, rompe bene spesso le mura delle cose più recondite. Tal cosa è palese agli occhi, che non giunse mai al cuore, e tale nasconde il cuore, che mai videro gli occhi. I segreti de'Prencipi però quando paiono occulti, all'hora fono palefi, perche a dire il vero, non sanno, ne possono i Prencipi, occultare qual si sia cosa, che non si vegga da tutti, già che come i Cipressi sono da turti veduti.

Amb. Eperche questo quando la virtù, e valore gouerna le Corti, non manca già mai la prudenza d'assisterui, ch'è la ma-

dre

DIALOGO X. 823 dre delle cose segrete, & occulre?

Con. E' vero, mà vn fol cuore hanno i Prencipi per nascondere i loro fegreti, e mile, e mille i Popoli, per penetrare i loro disegni. Ad ogni Huomo è permesso d'indrizare il suo giudicio, per veder ciò che fa quel Prencipe, che mostra di non far nulla, onde come potrebbe egli occultare i suoi pensieri da' giudicij di tanti Popoli, che fanno molto? Il conoscere però l'inclinatione de'Prencipi s'è più indrizzata a rimunerare i buoni, o a castigare i cattiui, non'è cosa tanto dissicile, perche basta di vedere, se in quel Prencipato vi fono, o più buoni da rimunerare, o più cattiui da castigare.

AMB. Troppo faticola in ve-

Mm 4

PARTE I.

ro, farebbe questa diligenz anzi stimarei vn'officio (sia de to con sua licenza) da tropp fciocco, di cercarne il sentiere Se il Prencipe volesse rimunera re con mano prodiga tutti que li che pretendono di ben feruir lo, e che lo seruono, impouer rebbe troppo il suo erario? S volesse dall'altra parte castigar con rigore tutti coloro ch'erran nello Stato, farebbe in poco ten po del suo Prencipato vn Deser to. Tutti gli Huomini seruono Prencipi con la speranza sol d'ingrandir loro stessi, mediant la prodigalità de' Prencipi, senz la quale appena questi potreb bono trouar vn fol Camarier per seruirli, non che vno Stuolo di Correggiani per adularli, ma nissuno di quelli, che fa del male

DIALOGO X. hà l'intentione di farlo per rice-· uerne poi il condegno castigo. I pretendenti delle gratie. s offrono, mà i Rei fuggono, onde per questo, ogni giorno i poueri Prencipi, trouano nelle loro vdienze, vn fascio di memoriali, d'vn' infinità di pretensori, che pretendono d'effer rimunerati, o d'vna vittòria imaginata, o d'vn seruitio sinto, o di ciò che non hanno ancor finito di fare, e che forse non sono per cominciare, & al contrario il Tribunale della Giustitia, con tutte le forze del suo rigore, bene spesso non sà trouare tre testimoni, per castigare vn gran numero di colpe, che si trouano in vn Reo, bisognando perciò lasciarle impunite.

CON. Che testimoni, che

Mm 5

Giustitia, che castigo? se mediante i premi, s'è introdotta. vna corruttione si grande nelle-Corti, che la maggior parte de' Prencipi (quasi dissi tutti) e delle Republiche, per non inpouerire i propri Erarij, premiano i seruiggi, e le virtù, col lasciar di castigare i delitti. Vn certo Duca, nel Regno di Napoli, che non voglio nomare, per effer morto d'vna pessima morte, intendeua molto bene questa falsa politica, onde impiegaua la sua entrata, per l'vso degli scialacquamenti del fenfo, e quando si trattaua di rimunerare la virtù d'alcuno, la rimuneraua col suono di queste, proprie parole, dicendoli, il primo buomo che voi veciderete vi faremo la gratia.

AMB. Vn' altro padrone di

Vaffalli

# DIALOGO X.

Vassalli simile a questo, si troua al presente dentro lo Stato Eclefiastico, che rimunera con tal monera i scruiggi. Ma non voglio tralasciare di raccontarui vn'atto di generosità, degno della sua bestiale Natura ch'egli vsò con vn suo servitore, non sono ancora tre anni. Questo l'haueua seruito per lo spatio di 25. e più anni, senza mai riceuere alcuna sorte: di rimuneratione, alla fedeltà del' fuo servire. Hora accade che venendo vn giorno molestato, dall' insolenza d'vn vile plebeo, si vide necessitato d'insanguinar le sue mani , con il sangue di questo. Il Padrone ordinò subito la sua prigionia, e comandò a Giudice, che dasse principio alle processo, che fu tosto fpedito con la sentenza di morte. Ma sentite Mm 60

il bel tratto di questo buon Padrone. Non si tosto venne auifato il Reo della sentenza, ch'egli fe n'andò nella priggione, con vna Catena d'oro, di qualche valsente, la quale mostro al Reo col dirgli, Amico, tu bai feruito gran tempo, e noi non i habbiamo rimunerato, perche afpettauamo l'occasione per rimunerarti. Hora che ci s'appresenta, non vogliamo mancare alla nostra solita magnanimità, che però ecco pronto il presente che l'haueuamo apparecchiato, ma perche conosciamo che il tuo bisogno è maggiore, siamo risoluti di darti la vila, e non la Catena.

CON. Questi tali, con simili operationi, vorrebbero introdurre nel Mondo, vna legge molto contraria a quella che ordinò sin dal principio della creadinò sin dal principio della creadino sin dalla cr

DIALOGO X. tione dell' Huomo il nostro Iddio, quando impresse nel cuore di detto Huomo, il premio, e la pena, acciò che con la legge naturale, si seruisse del bene, e s'al-Iontanasse dal male. Tutto quello che si troua di buono, nel gouerno mondano confiste in questi due punti, cioè di castigare le colpe, e di premiare le virtù. Non v'è chi lo neghi. Gli Stati fi conservano, perche hanno pene per li cattiui, e premij per li buoni. Sopra queste due Colonne fabrico il Creatore il Mondo per fostentarlo, promettendo il raradiso agli Eletti, e l'Infernoa' Fresciti. Ma non trouano questa legge buona, i nostri moderni fabricatori di Mondi nuoni, mentre premiano il male, col non castigarlo, e castigano la vic830 PARTE I.

tù col non premiarla, a tal segno che difficilmente si può distin-

guere dalla virtù il vitio.

AMB. Misera, e sfortunata dunque si può chiamare in questi tempi l'Operatione virtuosa dell' Huomo, & abominabile il premio che si riceue. Già che i premij confistono, nel perdonare i delitti, bisogna far della virtù vn vitio, per farlo rimunerare. Il premio della gente bassa è stato sempre il danaro, della nobile l'honore, questa si castigaua; con l'infamia, quella con la morte. Ma non sò quello dirmi al presente, mentre veggo premiare molti nobili col danaro, e molti poueri con l'assolutione de'meritati castighi. Vergogna, che si renda da'Prencipi così vile la virtù, e tanto nobile il vition

DIALOGO X. tio, che sia bisogno di desiderar quasi più tosto d'esser vitioso, che virtuoso. Non è vero che si. trouano Prencipi, che premiano più volentieri vn Roffiano, chevn Capitano ? Chi può negare, che non si diano premij maggiori a colui che dishonora la persona del Prencipe, che non già a quello che difende, & honora lo Stato? Chi non sà, chi non vede, che più volentieri, si rimunerano con due mani i cattiui, che con vna fola li buoni, per non dire che si premiano: mal volentieri li buoni, e di tutto cuore i cattivi? Ogni giorno & veggono di questi casi, le Corti ne son piene, e quasi dissi, che restano scandalizzati , quellis stessi che riceuono tali sorti dia

premii.

Con. Questa verità è tanto certa, che non ha bisogno di proue per rendersi forte. Hauerei molti esempi segnalatissimi da portare in testimonio di ciò ch' ella dice, ma li tralascio tutti per la stessa raggione, che fono molti. I Popoli al presente sono d'vna certa Natura, molto differente di quella, che haueuano gli Antichi ? quali dopo l'acquisto di molte Provincie al loro Prencipe, si contentauano d'vna Corona d'herbe, perche seruiuano il Soprano per giustitia, e non per premio. Sono bandite adesso queste regole dal nostro Secolo, non dico dall'Italia, o dall' Europa, ma dall' Vniuerfo. S'affaticano più che mai i Popoli di seruire il Prencipe, securi che doue quello non potrà arri-

DIALOGO X. uare con la giustitia, che arriuerà con la liberalità. Non v'è giorno alcuno che non firancontrino nelle conuerfationi, vn' infinità di coloro, che tacciano i Prencipi d'ingratitudine, e quel ch'è peggio, con parole molto ignominiose, e pure se i Prencipi volessero vsare gratitudine verso la giustitia, farebbono impicare, non che bandire da' loro Stati, l'auidità di quegli Huomini, che seruono il Sopremo padrone, con il solo interesse. Però non dico io questo per adulare i Prencipi, o per rimprouerare i Popoli, perche sò, che se mancasse al Prencipe la liberalità, li mancareb-bono i Popoli, & i Popoli sarebbono senza Prencipe, se senza interesse sossero i Popoli. L'auidità degli vni , e la prodigalità S34 PARTE I.

degli altri io biafimo, non la generofità, non il giusto.

Amb. Non biassimate vi prego la prodigalità de'Prencipi del nostro Secolo, perche biassimarete vna cosa in estratto. Più tosto sarebbe nicessario di biassimar la prodigalità de'Popoli de l'aui-

rete vna cosa in estratto. Più tosto sarebbe nicessario di biasimar
la prodigalità de' Popoli, e l'auidità de Prencipi, mentre questi
mostrano di volere ogni cosa
per loro, e quelli non possono
nè meno hauer ciò che loro appartiene. Hò conosciuto alcuni,
che giurauano di seruire il loro
Prencipe per elemosina, perduta già la speranza d'aspettarne alcun premio.

CON. Signor' Ambasciatore giudichiamo vn poco le cose suori d'ogni sorte di passione, e tocchiano con vn'ittessa Pietra di parangone, le attioni de Pren-

cipi,

DIALOGO X. cipi, e Popoli antichi, e quelle de' Popoli, e prencipi che viuono al presente, sia nell'Italia, sia nel Mondo tutto. Ne i tempi andati, le ricchezze non erano il pagamento del valore, ma della fatica. Si pagauano quelli che con gli esercitii manuali, viucuano con la giornata, ma non già coloro; che dauano la vita, e i giorni al feruitio del loro prencipe. L'oro seruiua perpagar gli Operarij, non i valorofi. Haurebbe offeso la virtù, & il valore di quel sogetto, quel Prencipe che hauefse posto la mano nella borsa, per rimunerare il suo merito. Se per magnanimità apriuano i Mònarchi i loro erarij, dispensando con prodiga mano & ori, & argenti, e gemme, per modestia i Sudditi ricufauano di riceuerli.

PARTE I. 836 Si sono veduti Prencipi tanto liberali, che hanno voluto dar le Città intiere anco a coloro, che non le meritauano, e vi sono stati Huomini che hanno rinunciato le Prouincie, benche le meritafsero. Bella cosa in vero, ch'era d'esser Prencipe in quei tempi, che si poteua senza offesa dell' Erario, esfer magnanimo, liberale, anzi prodigo, e generoso. E qual Prencipe non haurebbe saputo esser tale, s'era sicuro di dare a chi non riceueua. Corrono altre massime adesso, perche la virtù, & il valore, in tanto fono tali, in quanto che la speranza dell'Oro gli fa tali. I Sudditi non aspettano la liberalità del Prencipe, l'antiuedono col

domandare, onde non è possibile che i Prencipi siano stimati

libe-

DIALOGO X. liberali, s'appena hanno da difpensar tanto, quanto loro vien domandato. In quel tempo che gli Huomini si contentauano delle Corone ciuiche, de'trionfi, e degli honori, il premiare non diminuiua gli erari publici, mentre i Soldati in premio delle loro ferite non desiderauano altro che l'honore, e l'honore i virtuosi per premio delle loro fatiche. Si stimarebbe offeso quel Capitano, che dopo vn lungo, o breue feruitio, riceuesse dal suo Prencipe, vn titolo senza guadagno, & vn' honore, senza proueccio. Se vogliono i Prencipi effer feruiti, bisogna che nelle loro Zecche, si conino giornalmente delle Catene d'oro, o pure impouerir gli Orefici, per non dir la Natura di Diamanti. Non si parla che

#### PARTE I.

318 d'oro, non si tratta che di gemme, e non si ragiona che di guadagno. Ecco i premi che doman= dano quelli che seruono, ecco le remunerationi che bisogna dar quelli che sono seruiti. Hor chi potrebbe tesistere a tali forme di viuere ? Qual Perù non estinguirebbe l'audità di chi serue? qual. mano d'Alefandro non fi stancarebbe a sempre dare? Ma quello che mi pare più strauagante é, che gli Huomini, del nostro Sècolo, non si contentano del folo premio del danaro, vogliono infieme con il danaro, le cariche, e gli honori. Che marauiglia dunque, se tanto auidi paiono i Prencipi nell'accumulare, se l'auidità de' Sudditi non suol seruirli senza danaro? Gli Statiprima cresceuano, perche il vaDALOIGO X. 839 lore li faccua crescere, adesso mancano perche il danaro camina con troppo grauità, e se pure crescono, crescono perche il danaro li fa crescere ? Se i Sudditi seruissero i Prencipi per acquistar honori, e non ricchezze, non ricchezze ma honori, cercarebbono d'accumular i Prencipi per

li Sudditi, ma se i Sudditi voglio-

no oro, oro bifogna che cerchino i Prencipi.

A M B. Credo che la causa principale, che si veggono ogni giorno le diminutioni di tanti Regni, sia l'oro, perche il suo sondamento non è stabile, mentre non si tosto manca al Prencipe il danaro, che lo Stato manca al Prencipe, se non vogliamo dire che il Prencipe manca allo Stato.

## S40 PARTE I.

CON. E' vn miracolo, che si conseruido i Regni tolainente in pace, in questi tempi, che l'ambitione, fa la guerra all'oro, e l'oro all'ambitione. Come vuole ella Signor'Ambasciatore, che vn Prencipe guadagni gli altrui Stati, e Prouincio, se i Soldati combattono con la borsa, e non con il cuore? con la speranza della paga che debbono tirare da'Tesorieri, non con la spada che tirano contro i Nemici? Mentre l'honore daua il prezzo alla virtù, la virtù daua il valore al cuore, & il cuore la forzà al braccio, che incoraggiato dall' honore, dalla virtu, e dal cuore, non temeua, nè la falce della morte, nè gli stessi spauenti del Cielo, Ma hora che gli Huomini son diuenuti Mercenari, e l'ho-

### DIALOGO X. nore, & il valore Mercanti, fi perde, e non si guadagna, perche il valore si vergogna di lasciarsi vedere con vn' habito mercantile, e però se ne stà chiuso negli Scrigni, hauendo seco la compagnia dell'animo, e dell'ardire, che come fuggitiui da' cuori degli Huomini, s'imprigionano vo-Iontariamente da sdegno. Gli Huomini non corrono più dietro a quelle qualità che danno honore, ma appresso quelle ricchezze che danno tesori. Vogliono il peso dell'oro, non la ca-

rica delle glorie.

AMB. Veramente è diuenuta
così fatta per non dir così vile la
Natura humana, che pare più
tosto insensata, che sensibile,
mentre corre dietro vn metallo,
che non hà sensi. La virtù si

compra, il valore si compra, l'honore si compra, e gli Huomini si vendono, hor giudicate Signor Consigliere, che cosa possono fare, quelli che combattono come liberi, con la catena in mano, non con il cuore al petto. Gli Spartani mentre stettero senza l'oro, stette in loro il valore, ma quando cominciò ad introdursi il prezzo alle cose, & il danaro in Sparta, gli Spartani perdettero il valore, e Sparta la libertà.

Con. La causa credo io, che iu questi tempi, si fabricano rante Cittadelle, e Castelli, viene da ciò, che vedendo i Prencipi abbondonati i loro Stati dal valore, e tanto perseguitati dall'interesse, per schermirsi da' colpi di Fortuna, danno il valore alle mura, già che non si troua negli

## DIALOGO X.

843 Huomini. Securi di trouar maggior fedeltà nella durezza di quel muro tanto forte, che nel petto di quel Suddito tanto vile. Non haueuano che penfare gli andati Prencipi, che ad vnire honori, per far presenti a quegli Huomini che combatteuano per acquistare honore, ma i nostri bisogna di necessità, che studino dalla matina a sera, il modo di trouar danari, per pagare quei Sudditi che non vogliono seruire senza danari, e quel ch'è peggio voglion la paga prima di meritarla.

AMB. Non vi dispiaccia Signor Configliere, sentire vn' etempio degno di questo nostro discorso, per esser d'una medefima specie. Nella guerra del Duca di Parma; co' Barbarini, PARTE

844 che messe tutta l'Italia in bisbiglio, già v'è noto che il Duca Odoardo, con tre soli mila Catialli, volle entrare nello Stato Eclesiastico, ad onta di Don Tadeo, che con trenta mila Soldati, lo staua aspettando sotto le mura della Fortezza Vrbana. Questa risolutione del Duca parue troppo ardita, a' Prencipi collegati, onde col mezo de' loro Ambasciatori, procurarono di diuertir da questo disegno l'unica intentione del Duca, col rappresentargli i pericoli vicini, che soprastauano a questo ardire da loro stimato temerità, che per ciò con ogni ardore si sbracciarono gli -Ambasciatori, con tutta la perfuasiua, per rimouerlo da si fatto pensiero. 'Ma il Duca, che come Prencipe valorofo, sapeua conofcere

#### DIALOGO X. scere quasi l'interno de' suoi Soldati, non volendo perdere questa occasione d'immortalars, rispose arditamente a gli Ambasciatori, Ch'ezli non potena desistere d'un' impresa, dalla quale ne sperana senza alcun dubbio la vittoria. Che i Soldati di Don Tadeo combattenano con la mano alla borfa, ma i suoi con il cuore al petto, e con il valore nel braccio. Che più si compromettena egli dall'honore di tre mila Soldati, che non già don Tadeo , dalla forza di trenta mila Mercenari. Così entrato nello Stato Eclefiastico, viddero i Collegati confirmarsi rutto ciò che il Duca haueua loro risposto in difesa del suo valore, e per l'honore della Lega, verche Don Tadeo con tutti i fuoi Soldati, appena vdirono le Trombe, e calpestio dell' Eserci-

## \$46 PARTE I.

to del Duca che fi diede con vira misera viltà alla fuga, onde fu facile al Duca di penetrare, sin dentro il centro dello Stato, non trouando ostacoli imaginabili, che trauersassero il suo valore, aprendo i Gouernatori delle Fortezze, e Città le porte, alla vista di quei Soldati, che impugnauano il ferro per guadagnar l'honore del loro Prencipe, o per meglio dire, per acquistar dal loro Prencipe honore, e dall'honore l'eternità del nome valorofo, e gloriofo.

Con. Haueuaraggione il Duca di dire che i Soldati di Don Tadeo, combatteuano con la mano alla borsa, questa mi par che sia la proprietà di quasi, e senza quasi tutti i Soldati del nostro Secolo. Però la maggior parte perdono

DIALOGO X. le vittorie, anzi quelle che si guadagnano, poche volte s'applicano al valore de'vittoriofi, dandosi ordinariamente l'hono-. re, o all'auantaggio di quella collina, ò all'inganno dell'inimico, ò alla mancanza della poluere, vero inditio che in questi tempi si combatte, con la spada, non con il cuore, con l'apparenza, non con la forza. Come è possibile che si possa difendere dal suo nemico, vn'Huomo che per qualche accidente, bisogna tener la mano nel petto, & in volta tra cento giri di fascia? Così come può combattere quel Soldato, in seruitio del suo Prencipe, se per lo suo profitto se ne stà con la mano alla borsa? Poueri Prencipi, credono d'esser ben seruiti, con la promessa Na 4

delle Catene d'oro che fanno a' Soldati, e pure l'oro è quello che fa perdere l'honore a' Soldati, e

gli Stati a' Prencipi.

AMB. E' vero, perche la maggior parte de' Soldati, se ne vanno alla guerra, o per la necessità della lor Casa, o per lo defiderio d'arricchir loro stessi. Non impugnano mai il ferro, se prima no s'accordano del prezzo della paga con il Prencipe. Hor dunque se i Capitani espongono la lor vita, a vista del ferro nemico, per la speranza dell'oro,bifogna senza dubbio, che l'oro li fia più caro della vita istessa, e se l'oro l'è più caro della vita, chi potrà imaginarfi, che vn Capitano combatta con l'intentione di morire, o vincere, se la vita è quella che conserua il danaro? Quelli

## DIALOGO X.

Quelli che combatteuano anticamente per l'acquisto del solo honore, moriuano per l'honore, perche tali Combattenti trouano l'honore nella morte, ma coloro che adesso seruono i Prencipi per l'oro, si guardano di morire, certi di trouar nella morte il proprio vituperio, & il perpetuo dishonore della Casa.

Con. Due cose pare a me, che fanno i Prencipi al presente con il danaro, ambidue cattiue, & ambidue nicessario. Con l'v-na imparano ad esseria acquistano l'odio del ropolo, con l'altra mettono a rischio lo Stato, & auuiliscono la loro persona. Et ecco con le stesse parole esplicate ambidue le cose, & il male insieme che producono, e quel ch'è peggio male irreme-

\$50 PARTE I. diabile:, secondo il mio credere.

AMB. Perche male irremediabile, se i Prencipi possono ogni-

cofa che vogliono?

CON. Sì, con il danaro possono il tutto, ma senza danaro non possono nulla, è per ciò irremediabile il male? Se il Prencipenon può esser seruito senza l'oro,. di necessità bisogna che diuenghi anaro,, per confernar l'oroper lo bisogno, oltre di ciò l'entrata ordinaria del Prencipe, non lo può far che Prencipe ordinario, onde se vuole auanzare i limiti della sua potenza, conniene che sorpassi i confini della sua entrata, qual cosa non si può. fare senza aggrauare il Popolo, & aggrauando il Popolo, ecco il Prencipe odiato. Questa ıstes-

DIALOGO X. ragggione bastarebbe a corroborare il mio dire, cioè che il danaro mette a rischio lo Stato, mentre i Popoli non potendo sopportare le grauezze ( testi-monio ne sia il Regno di Napoli). s'armano contro quel Padrone che l'aggraua. Ma non è questo il mio pensiere, voglio dire, che rimunerando il Prencipe con il danaro a questo, & a quello, nè potendosi ciò fare, senza qualche pendenza, più dell'vna parte, che dell'altra, ne viene a nascere tra i rimunerati l'inuidia. la quale bene spesso ordisce tradimento contro il rimuneratore. Che poi il danaro auuilisca il Prencipe, è cosa chiara, perche: qual maggior viltà, che cercar con il danaro persone da seruirlo? Chi. dirà che adesso i prencipi

Nn. 6

852 PARTE I. fono seruiti per merito, se bisogna pagare a chi li serue, & a caro costo?

AMB. Dirò vna cosa Signor Configliere, che i premi producono il valore, e lo cauano dalla potenza della materia, onde i Prencipi rimunerando a questo, & a quello vengono a rigenerare co'premi, quel valore generato ne' tempi antichi dall'honore. Meritano dunque i Prencipi nel riminerare, perche con la rimuneratione arricchiscono il Mondo di valore, e di forze, già che senza questa non vi sarebbero ne forze, ne valore al Mondo, onde nicessaria si può dir la rimuneratione.

CON. Principij di tanto errore, sono stati li stessi Prencipi, quali per l'auidità d'inalsarsi soDIALOGO X, 753
pra degli altri, e per porer maggiormente dilettare gli Huomini, o fiano Sudditi al loro feruitio, aggiunfero al premio dell'
honore, quello dell'oro, onde diuenuti poi bifognosi di danaro,
cominciarono ad honorare più i
ricchi che i valorosi, che però
raffredatosi il valore negli Huomini, rimase l'oro ne' Prencipi,
che per loro interesse l'hanno

AMB. Non credo io però, che habbino fatto bene i Prencipi di conseruare l'oro in tanta riputatione? Il loro interesse non era di darle tanto credito? Nel tempo che l'oro non era in istima i Prencipi si stimauano tutti valorosi, girauano più allo spesso, le campagne de' nemici, col ferro in mano, che le Piazze

sempre mantenuto in credito.

DIALOGO X. gno. Doue l'ardire del cuore? Nello scrigno. Doue lo desiderio di vincere ? nello Scrigno? Doue la brama di combattere? Nello Scrigno. Doue la gloria? Nello Scrigno. Sto per dire, doue la Giustitia? Nello Scrigno. In fomma non fi parla più di raunare Eserciti, ma tesori, e quello è vero Prencipe che più può ac-· cumular danari. Anzi subito che ad vn Prencipe manca l'oro, se ben risplendessero mille virtù, viene stimato fallito, e come tale più tosto fuggito che seruito: Ecco l'effetto che produce il danaro.

CON. Volesselddio, che non fosse perseguitato, mentre i vicini in tal congiuntura non dormono. Ad vn Prencipe che manca l'oro, manca lo Stato, perche lo Stato.

## 856 PARTE 1.

gli da l'oro, e l'oro lo fa Prencipe, onde un Prencipe senza oro, è senza Stato. Per lo contrario vno Stato senza Prencipe è tutto oro, perche quell'oro che dalla potenza, e forza, vien raunato fotto il dominio d'vn felo, dalla libertà si dispensa al seruitio di molti. Questa è la Fortuna che godono le Republiche. Se loro accumulano danari, l'accumulano per loro stessi, mentre i Cittadini son Prencipi, e Sudditi, premiati, e premianti, e comandano insieme, & vbbidiscono. Tutto al contrario nel Prencipato (& ecco la gran miseria di chi nasce in tale stato ) doue i Prencipi applicano al loro vío tutto il danaro del publico, o vogliam dir Popolo, per dispensarlo a quei Forastieri che li seruono,

Dialogo K. 857 non a quei Sudditi de' quali non si sidano che per rancontro.

Амв. Per questa medesima causa bisogna che i Prencipi, si mostrino molto più liberali, nel rimunerar quelli che li seruono, di ciò che fanno le Republiche. Ogni giorno fono rimunerati i Cittadini d'vna Republica, perche ogni giorno, veggono la loro libertà, e se non si troua nè oro, nè gemme, che vgguagli à questa, non potrebbono dunque nè più dare le Republiche, nè più riceuere i Cittadini in premio del loro seruitio, che la libertà. Quando vna Republica premia vn Cittadino, non lo premia per guadagnarlo, ma per ho-norarlo, onde à questo il premio serue d'honore, non di paga. I Prencipi per lo contra-

# 858 PARTE I

rio, hanno tutti per nemici, perche nissuno ama la seruitù. Bisiogna che loro si faccino amici
con i premij, se pur dir non vogliamo, ch'è nicessario che premino due volte, l'vna per tirare a se il cuore alieno di quel
Forastiero, e per obligare l'animo poco affettionato di quel
Suddito, l'altra per pagar le fatiche d'ambidue. Quando i
Prencipi son buoni, non hanno
tanta briga.

CON. Non è da marauigliarsi dunque, se paiono menoaggrauati i Cittadini d'vna Republica, che i Sudditi d'vn Prencipe. E benche vi siano Republiche, che non lasciano di metter' impositioni, soura impositioni per ogni minimo sospetto di guerra, e Prencipi che per lo rispetto

DIALOGO X. spetto della pace trattano con pochi aggraui, e con ogni dolcezza i loro Sudditi, tutto ciò nè questi sarebbono mai contenti, anco senza pagar niente, nè quelli mai sdegnati anco con pagar molto. Nè questo prouiene dalla causa della libertà, perche a dire il vero, fuori gli aggraui, vn Popolo viue con maggior quiete sotto il Dominio d'vn Prencipe solo, che sotto il comando di cento Senatori, ma i Cittadini delle Republiche danno volentieri, perche son sicuri di dare per rihauere, maneggiando con le proprie mani (che non è poca consolatione ) quel danaro che va fuori dalla propria borsa. Sono priuati di questo pia-cere i Sudditi de' Prencipi, mentre sanno per certo, che quello che vna volta va fuori della borfa, non entra mai nella mano,
onde non fenza raggione si dogliono d'ogni picciolo aggrauio,
e bene spesso inuidiano il bene
delle Republiche. Non siete ancor voi di questo parere Signor'
Ambasciatore? Ella tace, che
pensa?

AMB. Staua pensando le gran mutationi, che sono state nel Mondo dopo alcuni Secoli, non so se dal male, albene, o dal bene al male onde la prego d'escusarmi, se non gli prestaua tutte intiere l'orecchie in tal punto.

Con. Et in che specie di mutationi occupaua lo spirito?

AMB. Mi rammemoraua in me stesso (so che è effetto di mala creanza, il non ascoltare attentamente a chi parla) d'alcuno cose

DIALOGO X. 861 cose ch'hò letto la settimana passata nell' Historie de'Secoli andati, chiamato l'intelletto da' vostri propri concetti. Descriuono com'ella pure sa l'Historie antiche, lo Stato di quei tempi ne' quali la Terra abbondaua tanto di Regni, ch'era più facile di trouare vn Regno che vn Rè. Il dominio d'un folo il stendeua dal Teuere, al Gange, anzi dal Gange all'Eufrate, anzi dall'Eufrate al Danubbio. I Prencipati erano così grandi, che non si parlaua che d'vn sol Prencipe. Hor' io peníauo adesso come le cose son cambiate di faccia. All' hora vi si vedeuano più Regni, che Rè, & adesso si veggono più Prencipi che Città? All'hora i Prencipi più piccioli, non sapeuano ritrouare iloro confini, &

862 PARTE I.

adesso i più grandi appena sanno trouar'i lor Prencipati? All'hora i Prencipi signoreggiauano tanti Popoli, che non poteuano ben distinguere le loro proprie Nationi, & hora vn sol Popolo vedrà tanti Prencipi, che non saprà conoscere il suo? In somma i Prencipi haucuano all'hora più Città, che non già adesso Vasfalli.

Con. Et anco questo è difetto dell'oro Signor' Ambasciatore? Anticamente si acquistauano, non si comprauano i Prencipati, mà al presente si comprano, e non s'acquistano. Prima non si scieglieuano per Prencipi i più ricchi, ma i più valorosi, deue per lo contrario adesso si ciegliono, non i più valorosi, ma i più ricchi. Ne' Secoli antichi, il valorosi.

#### DIALOGO X. 863 valore non era, così inuidiato, conforme è inuidiato l'oro al presente, onde è che si trouano più hora Prencipi, che all'hora (dirò così) Huomini. Vn gran valore, se non eccedeua haueua difficoltà in quei tempi di fare vn buon Prencipe, & adesso vna buona somma d'oro, basta a creare non vno, ma due Prencipi grandi. Di che dunque marauigliarsi, se il numero de' Prencipi cresce ogni giorno? E' facile di smembrar da vna pianta

i germogli, per piantarli altroue. Doppo vn Secolo i Prencipi sono tanto augumentati, che vn Persiano sentendo parlare, così frequentemente di questo Prencipato, e di quello, mentre se ne staua come Straniero incognito in Roma, hebbe a domandare ad

864 PARTE I. vn Romano, e che veramente domandò, se i Prencipi si piantamano in Italia?

AMB. Il Romano però doueua effer' instrutto meglio di qual si sia altra persona, già che in Roma, spuntano suori dalla notte al giorno Prencipi sopra Prencipi, onde perciò doueua rispondere al Persiano con l'informarlo del tutto?

Con. Non mancò di farlo, con vna risposta degna a tale domanda dicendoli, Che il terreno d'Italia era assai fertile, perche si seminaua oro, e nasseuano Prencipi. Dalla cui gratiosa risposta rimase sodisfatto il Persiano.

. Amb. Forse non era egli informato, che in Roma si vendeuano i Prencipati all'incanto, che vuol dire a' più offerenti.

Queste Queste orecchie son testimoni, egli occhi lo sanno meglio che l'orecchie. Così và Signor Consigliere, chi ha danari è Prencipe sempre che vuole, ma chi è Prencipe non hà valore quando bisfogna.

Con. Già che si vendono i Prencipati, non fanno male i Prencipi, d'accumular con tanta auidirà danari, per crescere i lero Stati, con la compra d'altri.

A M B. Non occorre infegnarglilo, loro lo fanno, e veramente amano tanto l'oro, che hanno giurato quafi tutti i Prencipi, di non rimunerare ad alcuno, che prima non arriui ad vn'eccesso di merito, se pur non vogliamo chiamar rimuneratione il dono di qualche Medaglia.

#### 866 PARTE I.

CON. Fanno bene in vero, in questo io li lodo. Gli animi disordinati vogliono i premij senza ordine. Hò conosciuto alcuni, e conosco ancora che pretendono d'effer rimunerati per obligo, e quando non arriuano al loro intento, danno del premio preteso credito al Prencipe, dechiarandolo loro debitore, fenza che il prencipe sappia il fuo debito.

AMB. Se tali debiti volessero i prencipi pagare, bisognarebbe vendere lo stabile, e il mobile, Nel tempo che sono stato in Suissa, in Germania, & in Francia hò veduto tanti di questi, che pare cosa incredibile, non parlo della Spagna, e dell'Italia doue il numero è infinito. Certi Soldatucci che non fono stati otto

## DIALOGO X.

867

giorni in feruitio della Republica di Venetia, si fanno lecito di dire, che la Republica loro deue, le migliaia di doppie, perche non fanno parlare di lire, e pure fe questa volesse minutamente esaminare il loro seruitio, li trouarebbe non che creditori degni di morte, ma per lo meno obligati a restituir ciò che hanno hauuto.

Con. S'hauessero giudicio non parlarebbono in questa maniera. Sia come si voglia ingrato vn prencipe (lasciamo Venetia ch'è stata sempre gratissima) non lascia mai di sodisfar con la spesa douuta a chi bene lo serue, se pur non lo rimunera con i primi estraordinari. Ma i Soldati sono costumati di domandar ciò che vogliono, non

#### 868 PARTE I.

quello che meritano, onde per questo i Prencipi poco si curano di rimunerar questi tali, che si stimano creditori. Che si domandino vn poco a questi Signori Soldati, che fi chiamano creditori di Prencipi, doue sono le Bandiere prese a'nemici, gli eserciti rotti, e le fortezze guadagnate? So che loro li trouaranno nella punta della lor lingua, ma non già i Prencipi nel libro del loro Arfenale. Cattino segno per la riputatione d'vn Soldato, quando si chiama creditore d'vn Prencipe, e tanto più d'una somma disordinata. Segno che ha seruito con l'ali a' piedi, non con il cuore al braccio. Conosco vn certo Francese, scaltro al maggior grado, il quale quando riceue alcun premio

DIALOGO X. in seruitio d'alcun suo ben fatto, ad ogni dieci aggiunge venti, cioè s'hà riceuuto dieci doppie, egli dice d'hauerne riceuuto trenta, e ciò per dare ad intendere che le sue opere sono gradite. Ecco come dourebbono fare i Soldati, anzi tutti coloro che seruono i Prencipi. Per me sempre che sento vn Seruo lamentarsi del Padrone, applico il torto al Seruo, come quello che non hà saputo guadagnarsi l'affetto del Padrone col bel seruire, & al contrario quando fento vn Capitano lodarsi del suo rrencipe, col chiamarsi sodisfarto, e contento, non do la gloria alla generosità del prencipe, che l'hà rimunerato, mà al valore del Capitano che l'hà ben seruito. Che pazzia dunque di dechia\$70 PARTE I.

rarsi mal contento d'vn Prencipe, e dishonorar la sua magnanimità, col dechiararlo ingrato? Che politica vituperosa è

questa?

Амв. Vi dirò Signor Configliere, questi tali pretendono pagare i loro debiti, con i debiti che loro danno a' Prencipi. Ho veduto vn certo pouer' huomo, che si spacciaua per gran Capitano, non sono già due mesi, che mi diceua d'hauer prestato molti feruitij al Signor Duca di Modona, nell' affedio d'Alefandria, senza esfere stato ancora pagato del suo salario, non che rimunerato delle sue fatiche. Io come fcherzando gli domandai, quanto pretendeua dal Duca, & egli da douero mi rispose, Mille, e due cento cinquanta tre doppie. O bene, io gli

# DIALOGO X: 871

io gli loggiunsi, Egli è morto, & rio ho letto il suo sestamento, nel quale non hò veduto questo vostro credito, onde potete metterlo nel libro de' morti, senza romperui il ceruello a

pensarui?

Con. Questo Capitano, me ne riduce a me vno in memoria, la cui historia non è meno curiosadi questa. Egli era vecchio (sono già tre anni di questo ) di poco giudicio, e di meno valore. La sua pouertà non gli leuaua certe Radamontate, benche Francese. In ogni compagnia di Galant' huomini, voleua trouarsi de' primi, pure che la compagnia non trattassi di metter mano alla borsa, nel qual caso, egli si metteua subito gli spironi a' piedi. Cicalaua più d'vna Cicala, e la sua Cantilena era, che il Duca: Oo.

### 872 PARTE I.

di Mantoa li doueua tre mila doble, doppo la guerra dell'anno 1631. Rimproueraua la memoria del già morto Duca, e bestemiaua l'ingratitudine del figliuolo, il quale non l'hà conosciuto, oltre che il Padre non lo vidde mai, essendo io sicuro, che questo buon Capitano, non era stato che vn mese Caporale forto Cafale , ad ogni modo si spacciaua per Capitano e mostraua non so che scartafacci per confirma della sua credenza. Quando i Mercanti li domandauano il soldo di qualche debito, egli rispondeua, che aspettaua di giorno in giorno vna non picciola fomma di danaro, che il Signor Duca haueua promesso mandargli. Così egli pagaua sempre i suoi debiti con

#### DIALOGO X. con questa aspettatione. quello ch'era di più curioso, che trattaua di maritare vna sua figliuola, poco bella, con la Dote di mille doble, che gli affignaua foura il Ducato di Montoa. Vi fu vn giouine che era caduto non so come nel laccio, forse sentendo parlar di mille doppie, credeua d'hauer la sodisfattione della carne con vna moglie, e quella della borsa con vna tal dote. Venutofi alla conclusione del fatto nella presenza del Capitano? e del Padre del Giouine, non fitrouò altro ostacolo, se non ch'essendo domandato il Capitano, quando era per farsi lo sborso, del danaro, e rispondendo egli che ciò seguirà fubito che il Duca di Mantoa

l'haura pagato, il Padre del gio-

874 PARTE I.
uine gli foggiunse, Ch'era di parere, che mentre il Signor Duca,
guardana il danaro, che egli guardasse la sua figliuola in sua Casa,
risoluto lui di guardar nella sua il suo

Eglinolo.

AMB. Odoardo Farnese Duea di Parma, benche angustiatoda' debiti del Monte Farnese, ... non lasciò mai però di pagar l'ordinario emolumento tanto a" corteggiani, che a'Soldati, con tutto ciò se ne trouano migliaia, che domandano alle sue spalle sepellite, le migliaia di scudi. Nell'vltimo mio viaggio che io feci incognito in Francia, ne scontrai vn giorno cinque in vna Hosteria, che tra il beuere, e il mangiare, melcolauano ragionamenti militari, particolarmente ogni vn dilom, fi gloriaua-d'ha-

ucc

DIALOGO X. 875 uer hauuto non so che Reggimenti o siano Compagnie in comando, nel seruitio del Duca di Parma. E perche come è l'ordinario de' Soldati, di far marciar prima la paga, discorreuano sopra i debiti che haueua lasciato? il Duca, & ogni vn di loro prerendeua dal Duca herede, tre oquattro mila doppie per lo meno. Io mi viddi obligato di risponderli le formate parole, Signori miei, vi consiglio d'accordarui celsignor Duca presente, e darli il reflo: di ciò che vale il suo Stato, e pigliar lo Stato per voi, prima che gli altri: presendenti lo piglino perloro.

CON. Il prezzo ordinario col quale i Soldati vendono la lor vita appena basta per sostenerla, che però i Prencipi, e la recessità del danaro inuentarone 876 PARTE I.
i Sacchi, le icorrerie, e le rapine,
che seruono d'ordinario di premio a' Soldati, di che i Prencipi
non li ne domandano alcuna
cosa, onde dourebbono ancor
loro contentarsi, d'essere stati
già premiati, con tal moneta,
non men pericolosa che dannosa

a' Prencipi.

AMB. In fomma per dire il vero, bisogna cne i Prencipi si sforzino, o di non farsi seruire, o di premiar chi li serue. Ma che i premii non riguardino l'inclinatione sola del prencipe, ne la racomandatione di questo, o di quello, ma il solo merito del seruitio. Vi sono Prencipi che premiano con gli occhi chiusi, cioè i più racomandati, non i più meriteuoli, chè quello che caggiona l'inuidia, e l'odio, e che

DALOIGO X. 877 fono la caufa, mediante la quale vengono poi ad effer mal feruiti, con non poco pericolo dello Stato, e della loro perfona.

Con. Ma chi crede ella Signor Ambasciatore che si debbono il più rimunerar' i Soldati, o i Virtuosi, il valore, o le let-

tere?

AMB. I Soldati li seruono con la vita, ma i virtuosi con l'ingegno. Quanto più vn virtuoso s'inoltra al seruitio d'vn Prencipe, tanto più s'assicura in lui la virtù, al contrario quel Soldato che meglio serue, stà il più in pericolo di perder la vita, che però i maggiori rischi meritano maggiori premij. Per necessità bisogna che il Prencipe premij i Soldati, ma per sola generosità i virtuosi. Mentre i

# \$78 PARTE . I.

virtuosi, e Soldati però studiano il modo di riceuer premi dal Prencipe, fa di bisogno che questo prepari i premi conuenienti. Par poco di premiare vn Soldato, par niente di dar' vna catena d'oro à vn virtuoso, ma per me la stimo cosa di molta fatica. Chi non ricene premi, non perde nulla, e chi li riceue guadagna molto, ma chi gli da, se nonli sa dare, o che perde assai, o che non guadagna nulla, e però chi li dà bisogna che studi più diquello che li riceue. Il-Soldato, il Virtuoso riguarda solamente al prezzo di colui che presenta, ma il Prencipe fa di mestieri che bilanci, il valore della cosa data, il merito della persona, o sia la qualità di chi presenta, e l'esser. della generosità di chi deue pre-

DIALOGO X. miare. Sopra tutto che si guardi il Prencipe di non premiare per tema, perche perderà la spesa del premio, & il cuore del premiante. Oltre a ciò occorrendo premiare per politica, e non per amore, che mostri pure di farlo per amore, e non per politica. Di più che dia hoggi, quello che forse ha risoluto di donare domani, la raggione è che quello che si dona con prestezza, nasce dalle viscere del cuore, ma quando vn presente camina a passi lenti, viene da vno sforzo che fi fa alla natura. Meglio è non dar mai, che dar tàrdi, perche quando si riccue tardi, non. reca obligatione di souuenirsidel riceuuto, ma quando non fi da mai, la speranza sa idolatrare: dal Pretendente il Premiatore..

880 PARTE I.

Con. Se stassi in mia balia d'insegnar' i Prencipi, in quanto al modo di rimunerare, certo che la prima letione che gli darei, sarebbe di pregarli a non dar mai premio a certi Historiografi di Romanzi. Che parola è questa, mi dirà forse ella, che hà da. fare il nome d'Historico, con il Romanzo ? Sì in questi tempi, che li Signori Historiografi de' Prencipi, cioè, che tengono in Casa, non scriuono altro che Romanzi. Leggete l'Historia, di quel tale Historico, che stà in Casa del tale Prencipe, e trouarete cose proprie da Romanzi. Sarà chiamato il Prencipe, più genéroso d'Alesandro, più santo di Dauide, più sauio di Salomone, e più giusto della istessa giustitia, ecco i titoli che se gli da dal- suo Histo-

# DIALOGO X. 8

Historico, e che in fatti lo ruinano, perche il Prencipe credendosi tale, o al meno credendo che il Popolo habbia questa opinione di lui, segue il camino della sua vita, forse cattiua, o per lo meno poco buona, e che basta ·a menarlo al pericolo della perditione, dello Stato, e dell'anima. Sto per dire che gli Historici di questi tempi con adulare i Prencipi, li fanno dannare. Non voglio dir per questo, che rimunerino a quelli, che scriuono male di loro. Chi scriue male de' Prencipi, merita tanto castigo, quanto chi l'adula. Ben'è vero che loro rimunerano a chi l'adula, e castigano a chi li biasima.

AMB. Credo che i Prencipi di questo Secolo, o almeno vna buona parte, bilanciano in vna

PARTE I. 882

istessa bilancia le lodi, & i vituperi, che però stimando loro indefferentemente gli Scrittori, indifferentemente questi stimano a loro, onde è che li biasimano con le lodi, e li lodano con li biafimi.

Con. E' ben vero che hò conosciuto alcuni Prencipi, quali stimauano così poco gli Scrittori più celebri, che non li diferentiauano in Corte, dalla stima d'yno Staffiere ?

AMB. Quelli che io conosco fon molto peggiori, perche li di-scacciano da' loro Stati, forse per non dar loro qualche pagnotta da definare. Ne vi paia strano, se parlo di pagnotta, mentre alcuni credono di fare non poco, dandoli vna panciata di trippe, incompagnia de' Corteggiani più infimi.

DIALOGO X. infimi. Li Barbarini discacciarono di Roma, Ferrante Pallauicino, quasi per non darli da Cena, ma doppo che lo videro sdegnato con vna penna in mano contro di loro, si diedero a cercarne la vendetta, 'ond'è certo che spesero più di due mila doppie per hauerlo nelle mani, e pure con due cento Paoli l'haurebbero possuto obligare a scriuerli bene, e non male. Cattiui Politici furono, in questo caso i Barbarini, & il Cardinal Antonio particolarmente imparò a spese sue, che però al presente honora al maggior segno i Letterati, e non si lascia trasportar più a far quel che fece con il Pallavicino.

CON. Prima di praticar con li Francesi se molte scapate, ma doppo che comincià a conoscer

884 PARTE I. l'humore di questi, diuenne generolo, magnanimo, anzi magnanimissimo.

AMB. Che profitto si riceue da persequitar quelli che scriuono contro d'vn Prencipe, o Caualiere ? le persecutioni suegliano le penne a cento satire. Se li Barbarini non si fossero mostrati tanto persecutori, contro il Pallauicino, la Chiesa Romana, e la lor Casa, non haurebbero riceuuto tanti scorni, e non si vedrebbono tanti libri satirici, vender'a caro costo in Italia. Carlo emanuele Duca di Savoia, Prencipe veramente degno d'vno Impero, non sono tre anni, che parlando con vn suo familiare, di tal materia gli disse le formate parole, Noi amia no meglio di spender cento scudi, per guadagnar l'amiciria DIALOGO X. 885 citia d'uno Scrutore, che mille per

perderlo.

CON. A che miferia che sono sogetti i Prencipi: Di vedersi bene spesso nel far del bene. Et in fatti come trattare gli Scrittori: Se procurano di guadagnarli con li doni, loro l'adulano, & il Mondo si burla? Se ne fanno poco caso, o che li perseguitano, gli scriuono contro, ingiurie impossibili da scancellarli?

AMB. Se io fossi rrencipe saprei ciò che fare. Bisognarebbe che le gratie del rrencipe si comunicassero a molti, non già racchiuderli in vn solo, o a pochi? Il dar ogni cosa ad vn solo, è vna cattiua politica, se con quel che si da ad vn solo se ne possono obligar cento. Quelli scrittori

de quali si burla il Prencipe, offendono il rrencipe; Il Cardinal
di Richelieu, ch'è stato l'Arcipolitico dell' Vniuerso, intendeua molto bene questa positica, onde non tralasciaua alcuna spesa, per guadagnar alla
sua diuotione, e della Francia,
la penna di quegli Historici, che
se ne stauano quasi nel confine
del Mondo?

Con. Signor' Ambasciatore conchiudiamo se vi piace, questa nostra conferenza, di liberalità, e diciamo, ch'è maggior virtù di sapere spendere; che guadagnare il danaro. Per guadagnarlo, vi può concorrere in aiuto la Fortuna, ma per spenderlo, bisogna che il giudicio solo vi lauori.

AMB. E pure sono più quelli che

Dialogo X. 887
che lo spendono male, che non già
quelli che lo guadagnano bene.
Meglio sarebbe d'esser pouero di
danari, e ricco di buono intelletto, e giudicio, che pouero
d'intelletto, e giudicio, e ricco
di danari.

#### F I N E

Della prima parte de' Dialoghi Politici.



ADI. 4455 124







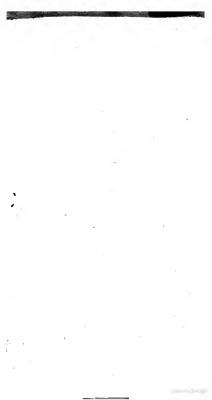







